## IL FLAGELLO DEI MARI

DRAMMA IN SETTE QUADRI

dei signori

## LEONCE E NUS

TRADUZIONE

DI TEODORO RAIMONDI

## PIGMALIONE

ESCENA LIRICA

DI GIAN GIACOMO ROUSSEAU

Traduzione di G. F.



# MILANO PLACIDO MARIA VISAJ

Tipografo e Librajo nei Tre Re-

1856.



Le Traduzioni del Dramma e dell'unita Scena Lirica, sono poste sotto la salvaguardia delle leggi e delle convenzioni dustro-Italiche, quali proprietà del Tipografo

P. M. Visaj.

## IL FLAGELLO DEI MARI

## PERSONAGGI.

GIORGIO MARSAY, detto CRENAPAN.
LEGOPF, vecchio pescatore.
GONIDEC, SUO NIPODE.
II dottore Lebrarn
MACCAFERRO,
SPUNGA,
RAFFALES,
Pirati.
RAFFALES,
FARNCESCO, SETVO del dottore.
Un taverniere.
Le Reguin, luogotenente dei pirati.
ELOISA, figlia del dottore.
La Pirata, figlia del defunto capitano dei pirati.
CATERINA, albergatrice.
Paesani, pescatori e pirati.

L'Azione succede nel 1812 al villaggio di Premenk in Bretagna, ed in Mare sulle coste della Bretagna.

## IL FLAGELLO DEI MART

## QUADRO PRIMO.

Una sala in casa del dottore. Mobiglia ricca, uno scrigno a destra, sopra cui occorrente per scrivere, porte laterali e porta in mezzo.

## SCENA PRIMA.

## Eloisa scrivendo.

Elo. « Vostra nipote Eloisa Lebrènn. Fremenk » il 15 Ottobre 1812...» Ahl Post-Scriptum: « la » settimana ventura vi scriverò in alemanno; fo » tutto ciò che posso onde imparare presto... » ma mio padre ha si poco tempo da perdere...» Ciò le rammenterà l'Alsazia, l'infanzia delle sue due figlie, e sopra tutto mia madre che le scriveva sempre nella sua lingua materna. Eccellente nonna, di quanti essa amava non rimane più che me, ed io sono tanto lungi da lei... nè la vidi giammai, (scrive) « A madama Jloisheim, strada san l'ietro a san Domingo. »

#### SCENA II.

### Dottore, Francesco e detta.

Dot. (a Francesco) È venuto alcuno durante la mia assenza?

Fra. lo non vidi che il vecchio Legoff; disse che sarebbe tornato.

Dol. (prende un almanacco sullo scrigno e dice di cattivo umore) Si, è oggi, (a Francesco) Appena sarà di ritorno introducetelo. (Francesco parte)

Elo. Buon giorno, padre mio.

Dot. Buon giorno, figlia.

Elo. Avete tardato più del solito... vi sono dunque molti ammalati.

Dot. Al contrario, pochissimi... ma dovevo sciogliere una questione.

Elo. Voi siete qui medico, e gran giustiziere, e non comprendo come in questo villaggio debba esservi un giudice di pace. Tutti lo dicono che voi siete il protettore degli infelici, e lo dicono spesso a me che non gl'inspiro paura.

Dot. Ah! tu? dunque hanno paura di me?

Elo. Paura no... ma rispetto... voi siete grave,
sempre serio, ed anzi v'ha ateuno dei paese

il quale dice che da vent'anni voi non ridete, davvero padre mio che io pure credo...

Dot. Basta: dove eravate stamane all' ora del dejuner?

Elo. Alla cappella di Nostra Donna del soccorso.

Pot. Ancora. Ditemi, non avreste una dose di vanità superflua.

Eto. Di vanità?

Pot. Veder sempre quella figura esposta agli incensi dei fedeli che l'attorniano di fiori...

Eto. Lo sapete pure che fu mio malgrado che quel pittore parigino volle dare a quell'immagine tutte le fattezze del mio volto, fino ad oggi io non osai penetrare nella cappella, ma, questa mane bisognava...

Dot. E perche?

Elo. Non'è oggi il 15 Ottobre?

Pot. (turbato) Ebbene?

Elo. La mia povera madre in questo giorno in unione al cappellano, celebrava una messa pel riposo dell'anima dei nostri naufragati... e dacchè ho l'età della ragione, fo come lei.

Dot. Avete fatto bene.

Elo. Rientrando scrissi alla mia buona nonna, fa quale son certa pregava pure nel medesimo istante per sua figlia, suo genero, e pel nipotino.

Dot. (Sempre questo pensiero!) (siede occupato) Eto. Povero cugino; egli oggi avrebbe 24 anniAlle volte me lo figuro piccolo piccolo come mori, attre volte grande, bello, coraggioso; la nonne scriveva che di tre anni non aveva paura di nulla.

Dot. Eloisa! (in tuono di rimprovero) -Elo. Perdono padre mio; è vero, debbo affliggervi con queste rimembranze... Voi che eravate là sugli scogli durante la tempesta; vedevate tutto e senza poter soccorrere quei disgraziati che perivano. Oh, quanto doveste soffrire il giorno dopo in cui vi si disse che fra le vittime del naufragio, v' erano pur quelli che voi attendevale. lo ancora non ero nata, ma dopo la madre mia spesso si recava sulla spiaggia, ove l'indomani si trovò fra i rottami, una tavola su cui era il nome del vascello. Essa piangeva rammentandosi della povera sua sorella! Misera donnal morire con suo marito e suo figlio in vista della costa ove l'attendeva un fratello ed una sorella! Valeva ben la pena di sottrarre la loro fortuna e la propria vita dalla rivolta dei negri. Ma ora comprendo perchè la nonna non volle rivedere la Francia!

Dot. Basta, vi dico; d'ora na poi vi proibisco di parlarmi ancora di ciol

#### SCENA III.

#### Gonidec con un cesto e detti.

Gon. (entra tranquillamente, si leva un pajo di zoccoli che avrà sopra le scarpe, li pone sotto una sedia, indi torna alla porta e bussa)

Dot. Chi è?

45,0

Elo. (vedendolo) Gonidee!

Gon. Busso per sapere se posso entrare.

Elo. Ci siele mi pare.

Con. Non sono stato per nulla fra gli Esquimeaux senza apprenderne la civiltà.

Elo. Che avete là dentro?

Gon. Del pesce fresco, perchè l'ho pescato ora.
(lo posa sopra una sedia)

Elo. Guardate che insudiciate la sedia.

Gon. Non c'è pericolo, è tanto fresco: delle triglie, dei barboni, delle sfoglie... Ho conosciuto all'Isola Bella, delle signorine di buona famiglia, che in luogo di cuocerle alla gratella, le facevano scaldare, e poi le mangiavano, senza cueinarle.

Elo. Oh, che orrore!

Gon. In quel paese, non si servono del fuoco che per fare arrostire il suo prossimo... ed è per l'appunto questo che mi disgustò della vita del matelotto; essendo stato li, li per essere abbrustolito da un cuoco della Nuova Zelanda.

Elo. Ed ora abitate con vostro zio?

Gon. Quest'era la mia idea... io mi dissi un giorno: il padre Legoff è vecchio, io pescherò per lui e per me... ma sissignore che egli pretende di non aver bisogno di nulla.

Elo. E come vive?

Gon. Ecco quello che dico anch' io; come fa...
egli che non ha mai avuto nulla, che non ha
mai fatto nulla.

Dot. (che sarà rimasto preoccupato si scuote)
Animo, porta quel pesce in cucina e fatti pegare.
Con. Avete ragione; abbisognando giusto di denaro onde rifarmi un cappello. (lo mostra)
Elo. Infatti egli è bucato... e si direbbe da una

palla,

Gon. Proprio così... e due polici più basso... la candela era spenta, e buona notte signoria.

Dot. Una palla!

Gon. Non avete inteso a parlare, signor dottore, d'un brick che diede fondo questa notte, dietro la Rocca Muta?

Dor. Si; dei contrabbandieri senza dubbio... i doganieri sono prevenuti.

Gon. È possibile che facciano contrabbandi, ma io dico che essi non comprano la mercanzia in fabbrica.

Dot. Come !

Gon. Eh, ho l'odorato fino io, e conosco molto bene questi uccelli di mare. E vedendo questa mane un brick della bandiera americana che girava a picco, con un corpo snello e svelto con la fascia nera, e le cannoniere chiuse, ho dello fra me. Tu mi sei sospetto caro spauracchio!

Dot. Ebbene?

con. Ebbene, lo allora attendendo il momento propizio, girozzavo come se non mi accorgessi di nulla... ed a poco, a poco, lungo gli scogli mi sono avvicinato al brick... Nessuno sul pontel... Non fiatava anima... insomma sembrava che tutto fosse morto a bordo.

Elo. È singolare!

Gon. Mi avvicino ancora, e da un boccaporto mal chiuso, mi è dato scorgere una gola di bronzo. Dot. Un cannone!

Gon. Sant' Andrea! dissi allora, siamo discreti e filiamo... quando tornandomene per dove ero venuto... Pan! un colpo di fucile parte da casa sua, e il mio cappello cadde a terra... sembra che quei signori amino d'essere salutati.

Elo. Ma, e chi sono dessi?

Gon. Per bacco! sono pirati.

Eto., Pirati P

Gon. E precisamente otto giorni fa, una goletta di mia conoscenza, incontrò nella Manica un vagabondo marino che aveva tutta l'apparenza d'un corsaro, bisogna bene che sia sicuro di luit Ma s'egli è, come si crede, il famoso flagello del mari, non v'è da supirne per parle sua, egli ha tanto ardire di venire in una rada di Brest, come è tanto furbo da non sortirne si presto.

Elo. Il flagello dei mari!

Gon. È il nome che questi mangia schiuma si son dati, e l'hanno scelto bene in fede mia; un pugno di briganti di tutti i paesi; e d'ogni nazione, che non è fortuna incontrarli sull'acqua salsa... Brrrl... c'è da far venire la pelle d'oca solamente a parlar delle atrocità che commettono quelle canaglie... A voi... tenete, io me la sento già... ecco qui la pelle d'oca... dottore vedete, lastatemi il polso, devo avere la febbre!

Eto. Bisogna prevenire' il prefetto marittimo!

Gon. È inutile. Il flagello dei mari non si prende.

Diceno che è in società col diavolo!

Fra. Signor dottore, vi sono qui fuori coloro del consulto.

Elo. Voi che dovete avere appetito andate a consultare in cucina-

Gon. Oh, per questo poi si... un cataplasma di lardo... un scircoppo di riso, e una pillota di manzo... ecco tutto. (prende il paniere ed esce per la dritta). Dot. Figlia mia, tu sai già le ordinazioni per quella gente, va tu da loro, io aspettu Legoff.

Elo. Non dubitate padre mio, con voi già non si può a meno di divenire medici. (parte)

Dot. Oh! popolarità, tu non costi molto.

## SCENA IV.

## Legoff e detto.

Leg. (che avrà inteso le ultime parole) Nou è vero dottore?

Dot. Ah! Legoff!

Leg. E colui che sosterrà essere voi il più buon uomo della terra...

Dot. Sei tu?

Leg. Si certo... Non è fors'oggi il giorno?...

Dot. (va allo scrigno, estrue un sacco di denaro e lo dà a Legoff) Tieni. (Legoff conta) Vi è il conto?

Leg. Si.

Dot. Ebbene addio! Leg. A quest'altr'anno.

(per partire)

Dot. Ascolta.

Leg. Che?

Dot. Ho una proposta a farti.

Leg. Eh? graziel Ne ho assai delle vostre proposte.

Dot. Tu sei pazzo!... Animo vieni qui!

### IL FLACELLO DEI MARI

Leg. Che volete?

46

Dot. Queste visite a giorno fisso, non ti sono forse di peso, quanto lo sono a me?

Leg. Si., e poi?

Leg. Come?

Dot. Con 30 mila franchi! su ciò che tu hai conservato...

Leg. Basta ... 30 mila franchi?

Dot. Si.

Leg. Bene, sia!

Dot. Questa sera alle otto sarò da te.

Leg. È detta.

Dot. M'aspetterai?

Leg. È convenuto. (va per uscire; si ode rumore. Entra un taverniere e molta gente, che trascinano un giovine marinajo. Legoff resta sorpreso in vederlo, si ferma in fondo ed osserva)

#### SCENA V.

## Taverniere, Chenapan e delli.

Tao. Mariuolo, il dollore li tornerà alla ragione!
Che. Sarebbe il primo, son curioso di vederlo.
Dot. Che c'è?

Leg. Quella figura... (guardando Chenapan. Il dottore fa lo stesso movimento)

Che. Ecco qui che cos'è mio grosso borghesel...

Io sono marinajo... giàn si vede... buono per inclinazione, e cattivo per l'emperamento... A bordo non vi è un mio pari per allargare una vela o mettere il trinchetto. A terra io bevo lanto, quanto denaro bo nelle mie scarselle... quando non ne ho più, bevo ancora... e quando un albergatore ha l'aria di non fidarsi in me, rompo bottiglie e bicchieri, per ginstificare la sua confidenza... e a volte lo rosolo anche se non è abbastanza soddisfatto.

Tav. Lo sentite... egli confessal... ha bruto it mio vino... ha rotto le bottiglie... e mi ha battuto...

Che. Ed ho abbracciato sua moglie per sopra mercato.

Tutti Ah! Ah! Ah!

Tav. È cosa da ridere veramente!

Dot. Il vostro nome?

Che. È un nome che non si trova in alcun calendario; ho per patirno tutte le battiglie che vuolo... e per madrine tutte le ninfe selvaggie che softio ai loro amanti... Mi chiamo Chenapan!

Tutti Chenapan!

Dot. A qual nave appartenete?

Che. A nessuna pel momenlo... ma fui 17 anni , a bordo della Nostra Donna del soccorso, un F. 569. Il Flagello del Mari 2 buon veliero che io scelsi... per delle razioni che mi riguardano.

Dot. E perchè lo lasciaste?

Che. Per un pugno.

Tav. Non ne dubito punto.

Che. E per un pajo di must acchi, che un camerata, un dannato parigino, fece coi carbone sul viso della Nostra Patrona... io sono scevro da scrupoli, ma non voglio che si manchi di rispetto a Nostra Donna... è una miaidea...dunque io mi stancio sopra di ini, lui cade sul capitano che voleva farmi stare solto cava; io invece che amo l'aria... mi getto in una barca, guadagno la rada di Brest, ed eccomi qui.

Dot. E che veniste a fare a Fremenck?

Che. Per vedere una banca di pietra, vicino ad una gran porta.

Leg. (fa un'azione)

Dot. Una banca di pietra?

Che. Sulla quale venni rilasciato or sono 20 anni alla porta dell' ospizio.

Dot. Che dite voi?

(sorpreso)

Che. Bisogna credere che io ero di troppo in famiglia...

Dot. Voi dunque foste allevato all'ospizio del buon soccorsa?

Che. Fino ai 10 annil

Dot. E ... sotto qual nome eravate inscritto? (con emozione) Che. Mi chiamavano Calisto, quel giorno era la sua festa.

Leg. (prende l'almanacco sullo scrigno) 15 Ottobre, san Calisto!

Dot. (scambia uno sguardo con Legoff),

Che. (guarda il dottore e Legoff) (Che hanno costoro da guardarsi così come due cani mastini?) Dopo dunque di aver dubitato fra mille riflessioni bestiali lo dissi: al diavolo i pregiudizi; andiamo a visitare la mia madre adottiva... e sono salito alla cappella! l'ho riveduta colla sua veste bianca, il suo velo... ma lo stentava riconoscerla, tanto ella si è imbellita... ma ella mi conobbe subito, ed i suoi begli occhi mi seguivano in ogni parte della cappella... Gorpo d'un boccaportol che begli occhi!

Dot. (con risoluzione, dopo aver riflettuto)

Cosicchè voi non avele di che pagare quest'uomo?

Che. No... ma posso continuare a bere fin tanto che non mi arrivi di che pagarlo.

Dot. In questo caso sono forzato di farvi condurre in prigione.

Che. In prigione, io? (ridendo) Ahl Ahl Ahl Ohl bella!

Tav. Si, in prigione, o il denaro!

Dot. Ora darò ordine che lo si conduca.

Che. Chi vuol essere sparlito in due, si avanzi.

(i contadini rinculano; in quest'istante una

#### IL FLAGELLO DEI MARI

borsa vien gettata sul tavolo da una donna di selvaggia figura che entra in scena, il suo costume sarà strano, avrà un pugnale al fianco e bonetto con piuma di pavone)

## SCENA VI.

## La Pirata e detti.

Pir. A te taverniere, pagati, Tav. Con tutto il piacere.

Che. Di dove è uscita costei?

Dot. Chi è questa donna?

Pir. Trascinare in prigione un bravo marinajo per qualche miserabile seudo.

Che. Ma voi non mi conescete ...

Pir. Tu sei marinajo... bravo... coraggioso, e mi hasta.

Tav. Oh, che razza di monete, guardate! (al dottore)

Dot. Delle monete si differenti in una borsa; quel costume bizzarro, Gonidec aveva ragione, quel brick sospetto appartiene a dei pirati, e questa donna.

Che (alla Pirata) Che io sappia almeno a chi debbo questo servigio? ...

Pir. lo mi chiamo la Pirata!

Tutti La Pirala!

Dot. (Che fare!)

Che. Vi è più d'un vascello che si chiamerebbe felire di poter navigare di conserva con voi... per baccol

Pir. Lo credi?

Che. Certo.

Pir. Tu devi essere un buon matelotto. .

Che. La lusinga c'è.

Pir. Vuoi tu essere dei nostri?

Che. Dei tuoi?

Pir. Rispondi, lo vuoi?

Che. Per mille milioni! Si, mia bella pirata!

Pir. Ebbene... allora tu verrai a firmare il tuo ingaggio,...

Che. Dove? Quando?

Pir. Domani mallina, all'albergo della Marina.

Che. Ci sarò.

Dot. (Come la guarda!) (colpo di cannone)

(he. Il cannone!

Pir. Mi chiamano.

Tutti Essa?

Leg. (piano al dottore) Avela riconosciulo quel
giovine?

Dot. Si, ma domani il flagello dei mari ce ne libererà per sempre.

Pir., Dunque a domani!

Che. Siate tranquilla. (si danno la mano)

#### SCENA VII

#### Gonidec e detti.

Gon. Ah! La pillola è inghiottita! (vede la Pi-rata)

Pir. Ah! Ah! Ah!

Gon. Eh!

Pir (dandogli una moneta) Tieni, il compercrai un cappello!

Gon. Ah, è lei che mi ha spettinato!

Pir. (a Chenapan) A domani!

Che. A domanil (la Pirata esce; il dottore e Legoff guardano sempre Chenapan)

FINE DEL QUADRO PRIMO.

## QUADRO SECONDO.

Una spiaggia. — Gli scogli attraversano la scena. — A dritta la capanna di Legofi. — A sinistra piccola montuosa. — Un sedile di legno avanti la capanna.

## SCENA PRIMA.

## Legoff solo, seduto.

(dopo riflessione si alza battendosi la fronte)
Al diavolol nou voglio pensare altro... non sarò
più padrone de miei pensieri? Dovrò sempre
avere su gli occhi quel ricordo maledetto?
L'altro invece sarà tranquillo, e per tanto la
vista di quel giovine avrebbe dovuto commoverlo un poco più di me... ma egli ha ragione... quando si ha venduto l'anima, bisogna
subirne le consegueuze senza dolersi. (siede)

## SCENA 11.

## Gonidec e detto.

Gon. (dalla montuosa con paniere) Eccolo là immerso ancora ne' suoi pensieri, io non ho mai v eduto un uomo ruminare tanto il cervello come lui... È peggio d'un buffalo. A che diavolo penserà? (posa il paniere) lo quando

voglio pensare a qualche cosa... eh... si... ho un bel laubiccarmi la testa... ma non trovo untia! (entra nella capanna e ne risorte con due scalie e due bicchieri) E quando dico che non trovo nulla.. dico bene... non ho trovato le forchette... Bah! i chinesi mangiano il riso colle spille, possono bene i bretoni mangiare il zampone coi loro diti. (apparecchia) Oh ecco il banchetto pronto.

Leg. (alza la testa) Che fai tu là?

Leg. (alzandosi) Del pane bianco; delle bottiglie, che vuol dir questo?

Gon. Padre Legoff, vi sono dei paesi selvaggi ove i borghesi, per far cortesia ad un amico, l'invitano a corteggiare le toro mogli; qui da noi invece lo faono senza nepure offrircela; ed in mancanza di moglie offro del zampone. Leg. Che è quanto dire che vuoi invitare un amico?

Gon. Si, mio zio, un buon marinajo... col quale sono andato fino in capo al mondo... in un paese... ove sa giorno tutta la notte, quando tutta la notte non sa giorno... ed io dissi, ho bisogno di un cappello nuovo... beviamolo invece... non il cappello... il denaro! prenderò la berretta di mio zio... ed egli pùre sarà delta partita!

Leg. lo?

Gon. Sicuro, se non si stà allegri in famiglia...

Leg. Hai ragione... si., il buen vino... l'acquavite... dà la gioja e l'obblio... dov'è dunque il tuo amico, questo convitato... che venga pure, noi rideremo, noi canteremo... faremo ribotta!

## SCENA III.

## Chenapan e detti-

Che. (che sarà in iscena alle ultime parole)
Ben detto! Ecco come amo gli zii!

Leg. Egli! (colpito)

Che. Toccate su... (Legoff esita) Che? esitate?
(a Gonidec) Dimmi, forse tuo zio non frequenta che gran signori?

Gon. (piano) Lascialo fare, rumina sempre qualche cosa.

Leg. (facendo uno sforzo) V'ingannale giovinotto! (dà la mano)

Che. Alla buon'ora... ben felice di far la vostra conoscenza... Già anch' io sono un poco vostro parente, caro Legolf, poichè fra marinajo e marinajo, tutto è comune... non è cosi Gonideo?

Gon. Certamente... tu hai diritto a un boccone di mio zio... prendi ciò che vuol .. del grasso o del magro ? Leg. Ah! voi siele ...

Che. Si, vecchio padre, siamo come compagni d'arme, camerall di letto ... fratelli di gamella ... Ah! ah! dal momento che due giachette bleu, spinte da forte simpatia si stringono la mano, dicendo uno all'altro; sii il mio compagno, io sarò il tuo : tutto diviene comune, tutto è diviso : il pericolo, la pena, il piacere, la birra, il tabacco. le dispute... dove va l'uno, va l'altro... dove uno beve, l'aitro s'ubbriaca... quando uno si batte... seuza chiedere perchè, si batte anche l'altro... sempre Insieme, issando la stessa, vela, bevendo alla medesima tazza, rompendo lo stesso biscotto, dormendo sul medesimo letto, e spesso anche annegati dalla stessa onda, o fatti in due dalla medesima palla. Ecco mio vecchio ciò che si chiama due veri marinai e alleati, due matelotti puro sangue francese; dopo ciò non lasciamo far anticamera al vino. e sturiamo la prima bottiglia. (versa) Leg. (Egli qui... ed io, io forzató di bere con lui! Oh, è l'inferno che si scalena con me!) Che. Ohe, vecchlo? il vostro bicchiere? Leg. Eccolo. (tremando) Che. Alla vostra salute. (Legoff nel tremare spande il vino) Eh! badate, voi innondate la terra ... il bordeaux non è fatto che per innon-

dare gli uomini.

Gon. E le denne!

Che. Volete un po' di zampone? I miei professori non mi hanno Insegnato nulla di buono... mi hanno formato lo spirito ed il cuore a colpi di frusta, ed a tacchi di scarpe sulle reni; se non posseggo le maniere d'un figlio di famiglia; datene sa colpa a quelli che mi gettarono nel sentero della vita, come una palla morta, una materia inerte.

leg. (fa un movimento di rimorso)

Che. Non di meno è follia pensarci, ma qualche volta dico fra me: povero Chenapan.

lu non sei che un povero bandito, sei conosciuto nelle cinque parti del mendo... ebbene
consolati, il poco che sei non lo devi che a
le stesso, avanza come un canolto senza bussola è timone, e se giammai una potenza ti
aggranfierà, non sarai certo te, ma saranno
altri che ti avranno preparata la corda che ti,
appiccherà. (Legoff si alza intimorito) Ebbene
vecchio, lasciate la tavola?... la seconda botliglia non è ancora finita...

Leg. lo non ho più sete! (canti di pescatori di dentro)

Che. Che è ciò?

Gon. Sono i pescatori che si recano alla Nostra
Donna del soccorso! (tutti i pescatori entrano)

Che. Qua, qua figliuoli. Un Pescatore Eccoci qual... Che. Beviamo alla salute di Nostra Donna del soccorso!

Tutti Evviva!

Gon. E voi zio non bevete?

Leg. Si... si... aspettate... (risoluto a Chenapan)
Alla vostra salute, giovine infelice! Alla vostra fortuna avvenire, alla vostra felicità!

Che. (stupito) Di tullo cuore, vecchio Legoff!

Leg. Non temete, lassù si veglia pe'figli abbandonati.

Che. Che volete dire?

Leg. (vedendo in fondo il Dottore) Silenzio!

(ai pescatori) Andale amici, domani poi la
pesca riescirà meravigliosa!

Gon. lo ho ancora un pezzo d'argento che vuole andar a trovare la laverna.

Che. Non bisogna dunque contrariarlo... in cammino.

Leg. (piano a Chenapan) Ritornate fra un'ora...
avrò cosa d'importanza a comunicarvi.

Che. All

Leg. Andate.

Gon. (Vecchio bisbelico!) Viva noi! Andiamo! Che. Andiamo! (tutti escono dalla dritta, die-

tro la capanna meno Legoff)

#### SCENA IV.

#### Dottore e detto.

Leg. L'anima che si pente, si riconcilia con Diel Dott. (dalla montuosa) Ecco una tratta sul mio banchiere; e tu dammi...

Leg. No. Pot. Come?

Leg. Ho cangiato d'avviso!

Pot. Che dici tu?

Leg. Signor dottore, sono ormai vent' anni che non ho un giorno di riposo, un minuto di sonno... vent'anni che non oso più far una preghiera, che il rimorso mi rode ... lo sono stanco di questa vita.

Dot. Sei pazzo!

Leg. Lo fui! Ora non più-

Dot. Che vuoi lu fare dunque?

Leg. Voglio che tutto ciò che può restituirsi, si restituisca, che tutto ciò che si può riparare, si ripari. Voglio che tu renda a colui che è ritornato, la fortuna che gli appartiene.

Dot. Disgraziato!

Leg. Lo voglio, e per Iddio ciò sarà fatto.

Dot. Vuoi dunque perderci?

Leg. No. Vostra figlia è innocente, il disonore

non deve ricadere su lei; s'ella non era, non avrei esitato un istante! Ringraziala dottore, è per lei che ti lascio la riputazione d'uomo dabbene; ma l'altro, quel povero giovine non deve soffrime.

Dot. Per tutto l'inferno, spiegati.

Leg. Noi andremo dal ministro della cappella, gli diremo una parte del nostro segreto; ed incaricheremo lui per la restituzione. Oh, non abbiate timore ... non sapete voi, che ciò che entra nell'orecchio d'un prete muore con tui? Dot. No, no, mai!

Leg. Allora che vostra figlia vi perdoni, siete

Dat. Legoff, tu non lo farai. Leg. Sult' anima mia lo farò.

eg. Sun anima mia io iaro.

Dot. Dopo vent' anni? (con rabbia)

Leg. Animo signor Dottore voi non siete vecchio

come me, è vero, ma non per tanto avete mol-

come me, e vero, un non per tamo avete mott'anni da vivere... a che vi servirebbe quel denaro? Rendelelo, via, sarà un'acconto sulla giustizia di lassù.

Pot. (Ah! tu vuoi che io renda, tu? va bene.) Leg. Che dite dunque?

Dot. (con risoluzione) Dico che... poiche tu to vuoi, acconsento.

Leg. Comprendo che vi costa molto, ma un giorno mi ringrazierete.

Dot. Finiameta dunque.

Leg. Domani anderemo lassù,..

Dot. No, no, questa sera, subito, non conviene dormire sopra a una tale risoluzione!

Leg. Ma è tardi. Dot. Che importa?

Leg. Infatti...

Dot. Animo parliamo,

Leg. Attendete; voglio prendere nella capanna...

Dot. Che cosa?

Leg. Un testimonio, un complice che ci ajutà a commettere il delitto.

Dot. Che vuoi tu dire?

Leg. (apre la porta della casa) Guardate dottore, lo riconoscete voi?

Dot. La carabina?

Leg. Si. .

Dot. (guardandolo) Che vnoi tu farne?

Leg. Fra mezzo ai voli sospesi al muro della cappella dei marinai v'è un pugnale ancora linto di sangue, un assassino per essere seampato alla dannazione, lo pose in seguo d'espiazione e di pentimento... non vi pare che quella carabina possa stare accanto a quel pugnale?

Dot. (avrà riflettuto) Sì, tu hai ragiono!

Leg. Aspettami, allora!

Dot. Ferma! spelta a me! spelta cului che la siringeva quella notte di portarla quest'oggi. Leg. È giusto! Andate. (Dottore entra) lo debbo

portare un altro oggetto, (estrac d'igli scogli una cassetta cui estrae un succo di denni) Eccolo!... denaro maledetto?... tu sei la causa di lutto.

Dot. (tornando dalla capanna con la carabina di cui abbassa la pietra) Eccomi, partiamo

Leg. Son pront o.

Doi. Va avanti che io ti seguirò, (snariscono dalla montuosa. Fa notte; vi sente il tuono, varj lampi; continueranno sino alla sine dell'alto)

## SCENA V.

## Eloisa dalla dritta.

Elo. (spaventata) Mio Dio! che tempo orribile!
Fortuna che questa capanna si trova sul cammino che io devo percorrere... aspetterò qui che passi l'oragano, dopo di che pregherò il vecchio Legoff ad accompagnarmi all'ospizio di Nostra donna. Mio padre non può esserne inquieto, egli sa che sono andata dalle buone sorelle. (va alla capanna ed apre) Tò', egli non c'è... non dovrebbe essere molto lungi giacchò la porta è aprela... pare che l'oragano si calmi... le nubi si allontanno... posso riprendere la mia strada. (si ode un colpo di

fucile seguito da un grido) Dio! qual colpo, quel grido! che sarà? Ho paura! (ascolta) più nulla!... eppure non mi sono ingannala... era un grido straziante! forse un cacciatore!... ma io tremo! ah, fuggiamo! (fa qualche passo indi si ferma) Ma... e se quel disgraziato avesse bisogno di soccorso... è male abbandonarlo!... deve essere da quella parte... andiamo. (vede Legoff sulla montuosa col capo insanguinato, getta un urto ed indietreggia. Legoff cude; essa corre a lui)

## SCENA VI.

## Legoff ferito e detta:

Elo. Gran Dio! È a questo povero vecchio!... è
ferito... morente... Legoff... Legoff... (egli agita
le braccia) Appeggiatevi su di met Non lo
puòl... Mio Dio, che fare... e nessuno... nessunol
Leg. Un confessore! Un confessore!

Elo. Egli chiede un confessore... e mi è impossibile di lasciarlo, la cappella è troppo lungi, arriverei fardi... padre Legoff, sono io... seuotelevi... rianimatevi... egli non mi riconosce... (Legoff fa per parlare) Avete a dire qualcho cosa a qualcuno? parlate, parlate!

Leg. Il dottore, il dottore Lebrènn... F. 569. Il Flagello dei Mari. Elo. Mio padre.

Leg. È lui, è lui., che mi ha ucciso ...

Elo. Egli delira!

Leg. Ascoltate... ascoltate... voi direte tutto ai giudici...

Elo. Ai giudici? Io tremo!

Leg. Or sono vent'anni... un delitto... il 15 ottobre, la notte...

Elo. Il 15 ollobre?...

Leg. Sotto il fanale... una nave inghiottita...

Elo. Ebbene?

Leg. Un naufrago... toccava la riva con un fanciullo fra le braccia...

Elo. Terminate,

Leg. Un portafoglio... sul suo petto... era il cognato del dottore... sua moglio perì nel naufragio... non salvò che il figlio...

Elo. Salvato...

Leg. Noi eravamo là soli... il dottore voleva essere ricco...

Elo. Mio padre!...

Leg. E prese la carabina per ucciderlo... (Eloisa getta un grido e cade sienuta dietro Legoff Legoff fa sforzi per vederla e la riconosce) Che vedol Essa, Eloisa... la figlia di lui... ed io dissi...

Che. (di dentro) Ohe! dove siete? dove siete... Leg. Ahl egli, egli... ed io... ah! (cade distante da Eloisa)

#### SCENA VII.

#### Chenapan e detti.

Che, Canaglia di Gonidee, col suo vino... mi fece dimenticare il vecchio... fa bujo come nella gola del diavolo! Ah, ecco la capanna! (va alla porta) Ohe! vecchio padre?... ci siete? nessuno?

Leg. Qui... qui ...

Che (urtando in Legoff: il tuono aumenta) Un uomo? Oh è lui! (un lampo rischiara la scena) Legoff, che [u? (traendo la mano insanguinata) Mio Dio, l'hanno assassinato!

Leg. Dio è giusto, la mano che mi colpi... l'arme che mi uccise...

Che. Ebbene? ...

Leg. Or sono vent'anni... la stessa mano... la stessa arma... uccise tuo padre! (muore) Che. Gran Dio! e il nome, Legoff... rispondi, il nome del miserabile? (dope uno sforzo per sollevarlo) Morto! morto! Ah, seno arrivato troppo lardi!

FINE DEL QUADRO SECONDO.

## QUADRO TERZO.

Una taverna. — Porte in fondo da chiudersi. — Porte laterali. — Tavole rustiche. — Una lampada accesa che sarà sospesa in mezzo della scena.

#### SCENA PRIMA.

Marinaj di dentro a sinistra e Caterina.

Marinaj (di dentro) Ohe, Caterina dell'acquavite, presto.

(Cat. (dalla dritta con boccali di terra) Eccomi I eccomi I Questi marinaj della Colomba, sono irrequieti, han fatto bene a dirmi ili nome del bastmento, altrimenti avrei creduto che la figura che stà di prua, fosse un gufo, invece di un piccione. (Varinaj di dentro gridono) Ecco dei veri marinaj, fanno chiasso per quattro, bevono per otto, e pagano per dodici... dimmi come' pagbi e ti dirò chi sei! (grida di nuovo) Non è poi male il farii urlare un poco, le gole si seccano, e il meglio è per noi. (entra a sinistra)

#### SCENA II.

## Eloisa, poi Caterina.

Rlo. (velata, dal fondo) Nessunol dove serà Caterina? Ah, à là che serve dei marinaj! Coraggio! Non ho che un partito da prendere... si. fuggire! lasciare la Francia... lasciare per sempre celui che non oso più chiamare padre.

Cat. (entrando) Una donnal

Elo. (volgendosi) Sono io Caterina!

Cat. La signora Eloisa!

Elo. Si, io, che ho ha chiederti un servigio.

Cat. Di tutto cuore, parlate!

Elo. Tu sei discreta, mi posso fidare!...

Cat. Oh, per queste poi... sono un marmo... non ho che orecchiel

Elo. Tutti i marinaj che vengono in porto, praticano essi il tuo albergo?

Cat. Certo! è tanto ben tenuto... e poi non ce n'è altri.

Elo. Qualche volta senti i loro discorsi... sai da dove vengono... dove vanno...

Cat. Oh, per contare i loro affari, non v'è gente peggio dei marinaj.

Blo. Ebbene, potresti dirmi, se fra le navi che

sono ancorate presentemente, v'è n'ha alcuna che faccia vela per san Domingo.

Cat. Oh si, si... per dove si trova vostra nonna?...

Elf. Avrei qualche cosa d'importante da farle

pervenire... e...

Cat. San Domingo?... Ma si... questa mane intesi dei matelotti drila Colomba a dire: se il rento si mantiene... nord-est, prima d'un mese saremo in vista d'Atty...

Elo. Potresti farmi parlare col capitano della Colomba?

Cat. Il capitano... da quanto ho inteso pare che sia morto nell'ultima traversata, ma v'è il suo luogotenente, che vien tutte le sere, vi farò partare con fui!

## SCENA III.

## La Pirata e dette.

Pir. (entra lentamente e getta il pugnale sul tavolo)

Elo. Chi è quella donna?

Cat. Uhm! non lo so, è la prima volta che la vedo! Madama, comanda nulla?

Pir. Nulla!

Cat. Allora che cosa viene a far qui?

Pir. (la guarda sinistramente, e riprende il

pugnale col quale giuocherella; si ode rumore di marinaj) Chi sono coloro?

Cat. Sono marinaj.

Pir. Di che legno?

Cat. Della Colomba.

Pir. (sorpresa) La Colomba?... (riprendendosi) Ah! si... è vero! (va alla porta e grida) Si-(il rumore cessa) lenziol

Elo. Ella li conosce... l'obbediscono...

Pir. (vedendo Bloisa) Eh? To'! una signorina?... Elo. Quate sguardo!

Pir. Ehi! due coperti... del bordeaux e del mielioret

Cat. (ad Eloisa) Andale qui nella mia camera, attendete senza timore. (le indica la dritta)

Pir. Dunque ? Cat. Subito.

(parte)

Elo. (entrando a dritta, dice guardando la Pirata) Povera donna!

# SCENA IV.

# Caterina e detta.

Cat. (con tovaglia, tirabuscione, bicchieri e bottiglia di bordeaux) Madama non è del paese? (La Pirata va alla porta di fondo senza badarle) Forse attende qualcuno ? (La Pirata

#### IL FLAGELLO DEI MARI

siede) Ecco una donna che smentisce l'antico proverbio... non fa uso della sua lingua. (parte a dritta)

Pir. (è impasiente ; la porta s'apre con fracasso da un colpo di piede dato di dentro)

# SCENA V.

# Requin e detta.

Req. (entrando urta in uno sgabello, vede una bottiglia sopra un tavolo, dopo essersi assicurato ch'ella è volta, la rompe sul tavolo. La Pirata si volge e poi torna alla posizione; egli la scorge) La Pirata! mille fulminil che il malanno ti colga! (per partire e poi torna) Buona sera! Hai inteso?

Pir. (si alza, gli dà un pugno sul cappello che cade) Da quando in qua, mi si parla col cappello in testa?

Reg. Arrabbiata! (mettendo mano al pugnale) Pir. Che? (incrociando le braccia) Reg. Se tu non fossi una dounal...

Pir. Va a bere, va, e lasciami quieta...

Req. Ah! (vede i due coperti) Tu attendi qual-

Pir. Si. Req. Eh? Pir. Che t'importa?

Reg. Un amante?

Pir. Può darsi,

Req. Se ne fossi certo ...

Pir. Che faresti?...

Req. Lo mangerei!

Pir. Allora ordina un bicchiere d'absenzio per agguzzarti l'appetita.

Req. Ascolla, La Pirata... io non so se l'amo, o se li esecro!... ma so che quando ti vedo, il sangue mi rifluisce al cervello...

Pir. Fatti salassare!

Req. Infine, perchè non vuoi amarmi?...

Pir. Perchè? Ora te to dico subito. Perchè tu non sei un uomo, ma una bestia feroce! tu non bevi, ma travasi... tu non parli, urli... non maltratti, strozzi... per trovarti un nome, bisognò cercare nel fondo del mare, il mostro più feroce e schifoso, il pesce cane... tu sei Requin... che vale lo stesso.

Req. Guardati, tu non sei che la figlia del capitano; li si rispetta, ti si obbedisce... ma non potra durare lungamente... cesseranno di obbedire una donna; ho i miei parligiani a bordo... e se tu mi sforzi...

Pir. Gli aizzerai contro di me!... ti farai proclamare capitano forse? Bella scelta... Ebbene, non ti turbare... prova... l'occasione è bellissima... essi son là, animati dalla birra e dall'acquavite, vale a dirè, disposti ad ascoltarii! (fischia in un piccolo zufolo d'argento; i marinaj entrano) Figliuoli, il vostro stimabile luogotenente, avrebbe a farvi noto cosa di somma importanza! (a Requin) Buona fortuna. (partendo, incontra col piede il cappello di fiequin e lo spinge a lui) Raccogli il tuo cappello, potresti raffredarti. Addio! (parte dal mezzo)

#### SCENA VI.

Marinaj, Maccaferro, Raffaele, Spunga e Requin.

Req. Ah, tu poni il fuoco alla miccial Ora a me per l'esplosione della bomba.

Spu. Dunque che si vuole da noi.

Mac. C'è da guadagnare qualche cosa? .

Reg. Figli miei...

neq. Figit miei...

Tutti Ah! ah! suoi figli!

Mac. È ammalato!

Req. Il capitano è morto sono tre mesi . . . era motto buono... ma avvene poi un altro che non vale di meno... per conseguenza, ecco il fatto. lo voglio essere capitano.

Raf. Capitano?

Spu. Scusate se è peco!

Mac. Una zizola di nulla!

Req. Vol tacete? comprendo, siete anime vigliacche, voi tremate innanzi a una donna che sarebbe felice di potervi schiacciar lutti...

Spu. Non è vero!

Mac. È una donna che non fugge sollo il ponte, allorchè piovono le bombe.

Spu. Che ci cura quando siamo feriti!

Mac Che ci pune sempre d'accordo!

Req. Animo, abhiamo già spese troppe parole...

Mi votete, sì, o no?

Alcuni Si, si!

Altri No, no!

Req. Allora che il collello decida... (trae un coltello, i marinaj fanno lo stesso)

# SCENA VII.

# Chenopan e detti.

Che. A che giuoco si giuoca qui?

Req. Indietro!

Mac. Non si entra! Reg. Fuori di qui!...

Che. Come? (passando fra mezzo ad essi) lo voglio entrare!

Spu. Insolente!

Req. Quand'è così, porta l'anima all'infernol (per andargli tutti addosso)

### SCENA VIII.

# La Pirata e detti.

Pir. (intromettendosi) Guai a chi lo tocca! (i corsari fanno un passo indietro, ripongono i pugnali e parte, si ritirano, Requin solo resta col pugnale alla mano. La Pirata dopo aver riso in faccia a Requin, dice a Chenapan? Tu sei in ritardo!

Che. E vero, maneò poco che più non venissi... Pir. Percha?

Che. Un mio segreto ...

Reg. Era dunque costui che attendevi?

Pir. Lui stesso !

Rea. Quel miserabile!

Che. Miserabile ? Sappi, o brutta faccia, che io sono più nobite di te, che rassembri a un mostro marino.

Pir. Ah! t' ha conosciulo subilo.

Che. E chi non lo direbbe!

Reg. Per mille diavolil (avventandosi su di Chenapan)

Che. Che vuoi tu fare?

(trattenendolo)

Rea. Ucciderti! Che. Scegli l'arme!

Reg. Il coltello ...

Che. Sia. In Fiandra, ho appreso questo genere di duellil

Req. In Fiandra! Aspetta dunque, faremo la lotta!

Che. Volontieri, accetto anche quella, sebbene io

Spu. Largo dunque ai lottatori. (Chenapan e Requin si battono all'inglese; indi dopo alcuni sforzi, cade Requin)

Tutti Bravo! bravo!

Pir. Compagni, vi abbisogna un capitano, egli è irovato! Eccolo!

Che. lo! Tutti Si, si!

Che. Un momento! e chi siete voi?

Pir. Chi siamo? Siamo i figli perduti dell'iOceano, gli uccelli di rapina dell'acqua salsa... i corsari del flagello dei maril

Che. Ah!

Pir. Il moto ti fa paura?

Che. Paura io? io non temo nulla!

Pir. Allora accetti?

Che. No!

Pir. Perchè?

Che. Perchè in questo luogo, v'è un uomo che uccise mio padre!

lir. Ah, comprendo... addio dunque!

Che. Addio!

Pir. E strano! (guarda fisso Chenapan)

## SCENA IX.

### Gonidec e detti.

Gon. Ah! vi trovo finalmente!

Che. Gonidec? Ebbene, che novelle mi rechi? Gon. Il dottore innanzi alla giustizia dichiarò dal fatto che mio zio si è ucciso di propria mano.

Che. Un suicidio?

Gon. Povero vecchio! ecco ciò che ruminava!
Che. Ora comincio a cepire!... sì, mi ricordo che
allorquando gli chiesi la mano egli si rifiutò,
e le sue ullime parole? La mano che mi colpi,
è quella che uccise tuo padre!

Gon. E cosa dici? Che. Era lui! (a Gonidec) Scellerato nipole, tu

pagherai per lui!

Gon. Che c'entro lo camerata?
Che. Io non sono più tuo camerata! non ti conosco più! Difenditt! Ma difenditi dunque... Oh,
e non poter sfogare la mia rabbia!... Nessuno...

nessuno su chi poter vendicarmi?
Pir. (avanzandosi) Che fu?

Che. (al parosismo della disperazione dice ai corsari) Figli di Salana, fratelli della notte, voi mi sceglieste a capitano di tutti voi? Tutti Si. si!

Che. Ebbene, jo accetto!

Pir. Alla buon' ora!

Gon. Che dice? Che. Dove sono i vostri fucili? I vostri cannoni? Le vostre armi tutte? Bruciamo, poniamo a sacco

l'universo, guerra al genere umano! Tutti Viva il capitano!

Che. A bordo dunque, a bordo! (via con tutti meno Requin e Gonidec)

Gon. Ed to, che cosa faccio con questo pesce cane? Anderò a bordo anch' io. (parte) Rea. I vili! tutti m' abbandonano! Iniqua donna! Tu fai capitano quell' avventuriere ? Ma io saprò vendicarmi di te, e di lui!

# SCENA X.

Eloisa, Caterina, e delto.

Cat. Eccolo, è appunto solo! Elo. Va. parlagli. .

Cat. Luogotenente?

(senza volgersi) Reg. Che? Cat. Questa giovine signora, brama parlarvi. ( parte dal fondo)

Reg. (volgendosi) Ah, vi saluto!

Elo. Ali hanno detto che vel fate vela per san Domingo!

Reg. Si.

## IL FLAGELLO DEI MARI

Elo. Potreste prendere a bordo una viaggiatrice?
Reg. Ma, secondo...

Elo. Non abbiate timore, io non sono esigente., Req. Allora si può accomodare...

Elo. In quanto al prezzo ...

49

Reg. Siate tranquilla non avrete che a fare con

Elo. Vorrei inoltre che nessuno penelrasse la mia partenza...

Req. È facile. State qui fino a notte avanzala...
al primo colpo di cannone verrò a prendervi,
e si alzerà l'áncora appena sarete a bordo...

Elo. Siamo intesi., a questa sera!

Req. A questa sera. (Eloisa parte alla dritta) Marinanaj (di dentro) Viva il capitano!

Req. Ah! bel capitano! Auch' lo avrò un amante! (grida di dentro)

FINE DEL QUADRO TERZO.

# QUADRO QUARTO.

Il sopraponte d'un brick in alto mare. — Orizzonte. — Cordami, botti, dei cannoni, due pet parte. — Armi appese qua e là. — Boccaporte. — Scala, battello.

All'alzarsi del sipario-tutti sono sedoti in semicerchio; fra mezzo a lero sta Requin, tutti bevono, fanno baldoria-

### SCENA PRIMA.

Requin, Maccaferro, Raffael. Spunga, corsari, Chenapan in fondo.

Tutti Evviva il mare!

Che. (venendo gvanti) Amici mici date bando allo sbalordimento, candate tutti sul ponte che vi è bisogno di vol. Raf. Si, capitane!

Mac. (Maledelto! non si può mai stare allegramentel)

Che. Or bene?,

Mac, St va, si va... (Così polessi andar lu all'inferno:) (scambia un'occhiata con Requin) fieq. (a Maccaferro) Dà un'occhiala ti prego F. 569. Il Flagello dei Mari. nelia mia stanzal (tutti escono meno Requin e Chenapan),

Che. (guardando da un lato) (Strana creatura, si direbhe un misto di sangue affricano, coll'orientale!

Req. (guardando Chenapan) Guardala bene la lua Pirala, capilano di ventura... essa non vale certo la mia bella.. si... ma essa lo fece capilano, ed io... Obbedisco... Pazienzal (a Maccaferro che ritorna)

Mac. La vidi dal buco della chiave, era in ginocchio, pregava...

Reg. Essa duuque non dubita di nulla?

Mac. Non ha parlato con nessuno... jeri sera to solo ero di guardia al boccaporto, e quindi non si ha alcun sospetto, garantisco che crede di essere a bordo della Colomba, che viaggia per san Domingo.

Req. Bene! Intanto che io fo la rivista dell'armi veglia acciò che niuno 8i avvicini a lei: ne sei tu responsale...

Mac. Basta cosi. (escono)

\*Che, (sempre meditando) Qual donna! Ho sognato di lei tutta notte, di ici, e di Nostra Donna co suoi occhi azzurri... che mi guardavano in segno di rimprovero... Qual differenza fra lei... e... puh! lo sono pazzu! paragonare la Pirata con la mia pairona... L'una è la terra, l'altra il cielo!

## SCENA II.

Spunga spingendo innanzi Gonidec e detti.

Spu. Cammina, manigoldo!

Gon, Non mi maltrattate... Sarcofago!

Che. Che fu?

Spu. Abbiamo scoperto questo galantuomo che tentava nascondersi dietro due botti di polvere, chi sa qual'era il suo disegno...

The. Gonidec?

Spu. Lo conoscele capitano?

Che. Si, lasciacil

Spu. Allors ... (ló guarda e poi si ritira)

Che. Come, tu qui?...

Gon. Non posso dire il contrario!

Che. Che facevi ?

Gon. Facevo compagnia ai sorci, attendendo che si fosse in alto mare.

Che. In alto mare?

Gon. Ed allera sarei usetto dal mio nascondiglio e l'avrei detto: capitano, dà ordine al cuoco di preparare per uno di più.

Che. Come, lu vuoi restare con noi?

Gon. Asculla; io sono l'erede di mio zio, è dunque giusto che lo paghi i suoi debiti. Se avessi delle terre, un eastello, denaro, ti direi: prenditi lutto, ed in parte saresti soddisfatton, ma

#### IL FLAGELLO DEL MARI

io non ho che la mia pelle, un carcame abbastanza solido, un cuore che non è di marmo ma che all'occasione diventa di ferro, dunque io ti porto tutto... io sono tuo... fanne ciò che vuoi!

Che, Ti sei matto ... Vattene.

Gon. No, che non voglio andarmene, non posso...
che te ne importa? Tiemmi come un çanc... to'
un cane abbaja, veglia, morde, non è la prima
volta che un cane ha reso dei servigi al suo
nadrone...

Che. Buon giovine!

Gon. Acconsenti?

Che. No, va a preparare una barca...

Gon. Ah, tu mì scacci?

Che. Non è questo il posto per un bravo giovine come tel

Con. E tu chi sei? Cosa ti credi d'essere?

Che. La mia sorte è fissata,

Gon. Si... ma è... la fine?...

Che. La fine?... tanto meglio? per me l'accetto...
per te la ricuso... basta cosi... fa quanto ti
dissi!

dissi!

Gon. Signor no, e se a me piacesse di essere appiccato? Che fa a te egoista?

Voce di dentro. Una vela a babordo!

Molte voci di dentro. Una velal Una velal

Che. Olà tutti al posto.

#### SCENA III.

Requin, Spunga, Maccaferro, La Pirata, corsari e detti.

Pir. Buon principlo capitano! è la prima impresa.

(prende un cannochiale e guarda)

Man. Egli passerà d'innanzi a noi col vento in poppa!

Che. Tulli al posto! (tutti approntano armi, si caricano i cannoni

Gon. (prende un'arma) Eccomi Pirata suo malgrado!

Pir. Lasciate i fucili e prendete i rampini... è un legno mercantile.

Che. Di che bandiera?

Pir. Francese!

Che. Francese? (sorte infernale!)

Gon. Assalire dei patriotti!... bel principio!

Pir. Tiene a prua una bandiera bianca, con una figura di donna, dal manto azzurro e la corona d'oro...

Che. Che dice?

Gon. (a Chenapan) Hai capito?

Pir. Col motto Nostra Donna di soccorso!

Che. Nostra Donna!

Reg. Attenti all'abbordaggio di fianco.

Che. Fermi! Issate la bandiera francese lassul... Req. Perchè?

neq. Perche?

#### IL FLACELLO DEI MARI

Che. Obbeditel (alcuni portano la bandiera)
Cañnonieri, un salulo a polvere. (colpo di cannone, sorpresa e malcontento dei corsari)
Pir È pazzol (di dentro altro colpo di can-

none risponde al saluto)
Che. (levandosi il cappello) Buon viaggio e
buona fortuna a Nostra Donna di soccorso!
Can. Ab! (sallevato)

Gon. Ah!
Reg. Tradimento!

Voci. Tradimento!

Che. Silenziol Ritiratevi tutti per mille saette!
sono il vostro capitano! obbedite! (i corsari
lo guardano di mal'occhio ed escono)
Bea. (andandosene) Bene! bene! non resterai lungo

tempo capitano!

Pir. Ti consiglio a non ricominciare mai più un si brutto giuoco, hai corso un gran pericolo.

Che. Ogni volta che quel veliero passerà a portata, delle nostre batterie, foss'egli carico di tutti i tesori delle Indie, non soffrirò che sia attaccato da noi!

Pir Perchap

Che. Percliè a hordo di quella nave, non v'è una corda che io non abbia maneggiata, non v'è un nomo a coi non abbia stretta la meno.

Pir. Ah!

Che. E su quel ponte che m'abitual all'influsso delle onde, è là che io vidi la prima volta il' cielo confondersi col mare!

85

Pir. Hal ragione. Il tuo desiderio sarà cosa sacra per noi!

Che. Ora lasciamo questi discorsi... e al diavolo gli affari! Mi sembra che abbiamo altre cose a d rei.

Pir, Di che vuoi parlare?

Che. Della tua bellezza, mia dea!

Pir. La mia bellezza!... risparmia l'adulazione; essa sa ciò che vale...

Che. Ben detto!... l'adulazione a parte, il miglior complimento, per una bella è quello d'un abbraccio. (si slancia su di lei)

Pir. (fermandolo). Capitano, io vidi la luce su questo legno, ho dormito fra questi banditi, giammai una mano ha toccata la mia, niun labbro s'accostò alla mia guancia...

Che. Ebbene, sarò il primo...

Pir. Ascella prima. Ott'anni or sono, ne compiva tredici, eravamo sul mare delle Indie, il flagello dei mari, era alle prese con un brick inglese, le palle piovevano da ogni lato, non v'era che fumo, non si udivan che grida feroci, strazianti, ed i colpi di cannoue, mia madre era nel forte della mischia con mio padre. ¿. io sotto ponte che curava i feriti, quando scorsi mia madre morente, stata colpita da una palla nel petto, rasportatala ove mi trovava da due marinaj... io voleva arrestare il suo sangue; ma mi disec che la sua ora era giunta, ed aggiunse: figlia

mia, jo muojo, ma non obbliare queste ultime parole: Noi viviamo lungi dalle e i hette, sociali, moriamo bene spesso senza saper come... Nessuno ci deve nulla, e noi non dobbiamo nulla ad alcuno... non abbiamo per regola che la nostra assoluta volonta, per dritto, la nostra forza. per onta la viltà, per onore la stima di noi stessi: fra qualche anno sarai donna., sarai bella, e per conseguenza in preda alle brutali passioni di certi uomini ... Ebbene, incomincia dal farti rispettare, rimani libera finche tu avrai trovato l'uomo del tuo cuore, ed allora non confidargli la tua vita che in scambio della sua... e guai a te se lo tradisci-, disgrazia a lui se l'inganpasse... é porgendomi questo pugnale... móri benedicendomi. Ora la sua predizione si è avverata, ho trovato l'uomo del mio cuore ... è bello, è forte e coraggio so, ed io l'amo!

Che. Ah!

Pir. E s'egli pure mi ama, se ha confidenza in me, quant'io ne ho in lui, stenda la sua mano su questo ferro, e giuri d'amarmi sempre, e non amar che me solal...

Che. Si, lo giuro a due mani mia bella dea... giuro che t'amo come nan lio mai amato... e che affronterò mille spade... per un tuo bacio! Pir. Ah! basta! ora io sono tua... rammenta il giuro!

# SCENA IV.

Eloisa, Requin, corsari e detti.

Elo. (accorrendo dalla scala) Lasciatemi! lasciatemi!

Pir. Una donna!

Che. (getta un grido vedendola) Ah!

Elo. Al mare piultosto... (va per gettarsi da un'apertura)

Req. (trattenendola) Vieni qui!

Che. Alto là!

Pir. A me questa donna! (due uomini conducono Eloisa alia Pirata, che parte con essa)

Che. A chi appartiene quella donna?

Req. A me!

Req. lo l'ho rapita, e d'essa è mia!

# SCENA V.

Maccaferro, Raffaele, Spunga e detti.

Spu. Tua? ella è tua, come di tutti...
Alcuni. È vero, è vero!

Raf. Donne o acquavite, tutto è ripartito fra noi!

Che. Silenzio! (Come salvaria?) Ah! Gontdec?... Si.

guadagramo tempo. Secondo i nostri regolamenti cià che non si può partire, si tira a sorte. Tutti. Si si

che. Che se serivano i nomi d'ognuno sopra un pezzo di carta, indi si estrarrà un nome a caso. Tutti. Bene!

Reg. (Canaglia!)

Spu. A te Maccaferro, notajo di Normandia, scrivi tu. (tutti si ritirano in fondo) Mac. Va bene. (piano a Reguin) Lascia fare a

Gon. (entra piangendo)

Che. Ebbene? (a lui piano) È pronta la barca!
Gon. È pronta, poichè lo vuoi assolutamente!
Che. Allora non piangere e abbracciami; ascolta.

va dalla Pirata, dille che ti consegni quella donna che ha seco, e conducila a terra con te. Gon. Una donna!...

Che. Va, io veglierò sopra di loro!

Gon. Addio dunque... (esce)

Spu. Hai falto ?

Mac. Si... eccoli. (mette i biglietti in un cappello) (Non può sortire che lui! non ci sono altri nomi che il suo!)

Req. Animo, finiamola!

Mac. Ehi Goliat? (Raffaele si avanza) Pesca

Spu. Saro io il fortunato!

Req. (No, cannibali, a vostro dispetto sarò io!)

Mac. (Oh come me la godo!)

Raf. (estrue un biglietto e lo legge) Maledetto! Luogotenente!

Tutti Lui!

Raf. (mostra, il biglietto) Requint-

Req. Ah! ora v'ho diritto io a questa donna capitano!

The. Ebbene, valla a cercare!...

Req. Come?

Che. Guarda quella barca che si allontana, fra mezz'ora sarà a terra...

Req. Che?

Che. L'ho fatta ricondurre lo stesso!

Req. Mille fulmini! (per precipitarsi su lui)
Che. Indictro!

Reg. Egli ha infrante le nestre leggit

Tutti Si, si!

Req. Egli è indegno di comandarci! abbasso il capitano!

Tutti Abbasso!

Che. Il primo che si presenta è morto! (trae due pistole)

Req. Non comprendete che à un traditore, il quale à venuto fra noi per assassinarel? Questa mane ci fece fuggire la preda... quest'oggi violò le nostre leggi, e domani forse... ci venderà tutti...

Tutti A morte i traditoril

IL FLAGELLO DEI MARI

Che. Miserabili! (spara e colpisce due uomini che cadono)

Gli altri (lo assalgono e levandolo gridano) At mare!

Reg. Al mare!

Mac.

60

(lo prendono e lo trasportano) Raf.

SCENA VI.

### La Pirata e detti-

Pir. (vedendo Chenapan getta un grido) Fermatel Tutti È un traditore! (lo gittano in mare) Pir. Ah! È mortol (dopo che lo hanno lanciato) Tutti Viva Requin! Viva!

FINE DEL OUADRO OUARTO.

# QUADRO QUINTO.

L'interno della capsuna di Legoss. — Porta in .

fianco ed in mezzo da chiudersi. — In sondo un letticciuolo. — A d'ilta una tavola. — A sinistra una cassa. — Candeliere di legno sul tavolo. — È notte,

### SCENA PRIMA.

Eloisa, Gonidec e Chenapan sul letto svenuto.

Gon. Un lume nelle soglie di mio zio! (entran-

Elo. Gonidec! (che sarà seduta vicino alla tavola)

Gon. Come! siete voi madauigella? Elo. Si, amico mio!

Gon. lo vi lasciai sulla riva saran dite ore, presso la cappella, non avele voluto venir da vostro padre..., e vi trovo qui nella capanna di mio zio... (i...)

Elo. Ma se tu sapessi... ho trovato sulla costa un uomo morente, solo... ml avvicinal a lui, e vudendomi, stese le braccia verso me, dicendo... Nostra Donna!... Nostra Donna... e cadde svenuto... io lo feci trasportare qui... Gon. Avete fatto bene! dov'è egli?...

Blo. La! (accenna il letto) Fale p ano

Elo. Lo conoscete?

Gon. Oh brigante! Lo sapeva che andava a finire così... Elo. Come?

Gon. Oh . lo benedirò la corde che vi appicchera! Miserabili corsari!

Elo. Corsari ? Era forse di coloro, da cui m'involaste? Gon. E fu per suo ordine, capite? mi disse: tra-

sporta a terra quella povera fanciulla, io sono pirata... ma non di donne.

Elo. Pirata?

(con orrore) Gon. Ma non è sua colpa... un povero giovane senza parenti...

Che. (si muove)

Elo. Ah!

Gon. Si sveglial (a Chenapan) Ohel Camerata? sono io? (ad Eloisa) Chè? non mi riconosce... tanto meglio... egli non sa ancora dov'è, se si vedesse in questa capanna, su quel letto...

Elo. Che vuoi tu dire?

Gon. È impossibile! restate qui ancora un poco, io vado all'ospizio, e appena giorno lo verranno a prendere. Povero camerata! S'egli rinviene non gli dite, vi supplico, dove si trova! Ma!... (esce dal fondo e chiude)

Elo. Non gli dite dove si trova? perchè? Povero Legoff! quando penso... Oh! Dio mio! perchè inviaste un braccio salvatore al momento in cui volevo morire... la mia vila valeva forse il pericolo che questo giovine ha corso per salvaria? Egli pure, se ho bene inteso... ha molto sofferto ... senza padre ... senza alcuno .. e v'ha pur un altro al mondo che si trova abbandonato, che non conosce il suo nome, la sua famiglia! Che ne sarà divenuto? Il ciclo solo to sa!

Che. Nostra Donna ... (con voce debale) Elo. Che dic'egli? (s'avvicina) Povero orfano, chiama sua madre!

Che. (delirando in vedere Eloisa) Sei tu divina immegino che infondi nell'anima mia un raggio salutare?

Elo., Oh cirlo! che dice?

Che. Oh, mia dolce protettrice, la tua presenza è tutto; a le ogni mio pensiero, a te il culto di tutta la mia vila! (si ode il tuono, lanpi, venti, ta porta in fondo s'apre, il vento spegne la candela; Eloisa si spayenta)

Elo. Ahl l'oragano?... Or sono due giorni lo stesso oragano scoppio ed io venul a ricoverarani sotto la capana, ove più lardi... Ohl orribhe ricordo (scoppia il tuono) Ahl ho paural (si avvicina alla porta per chiuderla, ma si arresta) Ahl mi è parso veder un uomo scender dalla collinal... Chi può venire a quest'ora? Chiudiamo la porta. Chiude) Ora sono più tranquilla! (sente rumore al di fuori Ms io non m'inganno? Qualcuno è alla porta? Non può essere Gonidee già di ritorno! Ah mio Dio! (un forte colpo spalanca la porta, Eloisa indietreggia fino alla porta di fianco, entra il dottore con lanterna cieca in mano) Mio padre?

#### SCENA II.

Dottore, Chenapan dormiente e detta nascosta.

Dot. Finalmente sono arrivato! Grazie alla tempesta ed alla notte buja, numo mi ha vedato! egli era steso tà jeri! Legodi il mio compliceora la letra lo ricopre e non temo più d'alcuno. (Chenapan si muove Mi è sembrato!... oh no...

è la mia accesa fantasia, o il vento che agità la porta... non perdiamo tempo! Quella lettera infernale che rifiutò di rendermi, e che per venti anni gli serviva onde minacciarmi, il solo indizio che valga a porre in conoscenza di tutto quel giovine d'ieri l'altro... è qui, ed io la voglio!... ho un bel ripetermi che quel giovine è partito in unione ai corsari, e che forse a quest'ora sarà molto lontano, se non è anche morto! io non sarò tranquillo che quando quella lettera fatale sarà in mie mani... All'opera! (indicando il baule) Deve assere là. (va al baule fa per aprirlo) Chiuso! La serratura è forte. come fare? (vede un pezzo di ferro sul tavolino) Ah. questo ferro! (forza il baule che cede) Ah! ci sono! (apre) Delle carte .. Ah! eccola... ecco quella che cerco... la riconosco,. si, è lei... (la spiega. Chenapan fa un gemito prolungato. Il dottore tremando lascia cadersi di mano il foglio) Ancora? e questa volta non mi sono ingannato! (fissa il letto) Chi è su quel letto? forse che i morti ritornano? Coraggiol (prende la lanterna ed osserva) Egli? (riconoscendolo) Egli qui? ed le che lo credeva lontanol Che è venuto a fare qui dentro? Oh, ma sono giunto a tempo... tu sei in mio potere questa voltal la tua vita mi renderà garonte della mia! (prende la sbarra di ferro e l'alsa sul capo di Chenapan al punto in cui comparisce Eloisa e lo ferma)

Elo. Ah! padre mio!

Dot. (gli cade la lanterna che si spegne) Eloisa!

mia figlial

Elo. Si, vostra figlia che giunge in tempo per impedavi un autoro delittal Dot. Disgraziato: ella sa tutto, si fugga! (fugge nascondendosi il volto fra le mani)

Elo. Ah, min Die! Questa carta, ora mi ricordo. Ah! (raccoglie il foglio. Fa giorno) Risvegliati Giorgio di Marsey... prendi questo foglio... è il tuo nome, la tua fortuna... il tuo avvenire!

Che. Ella! (apre gli occhi e vede Eloisa che fugge, si alza e cade in ginocchio; il foglio è a terra dinanzi a lui) Oh, deve set iu? più nulla! eppure io la intesi parlarmi... lo mi ricordo... no, è la febbre... che mi brneia il cervello, io sono pazzo! (vede il foglio) Ah, questo foglio! Non è dunque un sogno! (legge) Marsey, Giorgio Marsey! è il nome che ella ha pronunciato!... Ella?.. Ma chi dunque mio Dio! chi?

### SCENA III.

# Gonidec con carabina e detto.

Gon. Camerala... cioè capitano? Che. Gonidec?

Gon. In piedi... alla buon'ora!

Che. Gonidec, dimmi, dove sono io?

Gon. Nella capanna di mio zio!

Che. Di Legoff?

Gon. Oh! puoi restarci senza limore.

Che. Che vuoi lu dire?

Gon. Dico che il dottore ha mentito. Che. Il dottore? qual dottore?

Che. Il dottore: quat dot Gon. Il dottore Lebrènn.

Che. Lebrenn! (scorre la carta di prima)

F. 569. Il Flage!lo dei Mari.

Gon. Ha mentito dicendo che mio zio si uccise di propria mano; è che invece ...

Che. Ebbene?

Gon. L'hanno assassinato! Che. Che dici tu?

Gon. E la prova ne è questa carabina, che io ho ritrovata tornando dall'ospisizio, dietro ta siepe, a quaranta passi qui distante,

Che. Ma allora, l'uomo che l'uccise?

Gon. È colui...

Che. Che uccise pure mio padre... Legoff, lo disse morendo...

Gon. E quest'arme?...

Che. È la stessa che servi or sono vent'anni per commettere it delitto ... egli me lo disse ... e ... Oh, mio Dio! e il dottore? e questo nome che è qui...

Gon. Che hai?

Che. Nulla! dammi quest'arme Gonidec! (gliela strappa) lo giuro su questa sacra memoria di non avere mai più un istante di tregua fino a che non abbia ritrovato l'assassino di mio padre...

Gon, E siamo in due a cercarlo.

Che. Foss' anco in capo al mondo... o nelle viscere della terra sepolto, io lo troverò. Gon. Lo troveremo ...

Che. A caccia dunque ... ,

Gon. A caccia! (partono mentre cala la tela)

FINE DEL QUADRO QUINTO.

# QUADRO SESTO.

Casa del dottore come all'atto primo.

# SCENA PRIMA,

Francesco e Chenapan con carabina.

Fra. (di dentro) Vi dico che il dottore è assente. Che. (come sopra) Ed io ti replico che voglio entrare... debbo parlare con tui...

Fra. (entrando) Vedele bene ch'egli non e'e!

Che. Vallo a chiamare, io non esco di qui finchè
non l'abbia vedulo.

Fra. Ma vi replico ...

Che. Inutile ... affrettati.

Pra. (Ha il diavolo in corpo costuil) (parte) Che. Oh saprò ben legger nell'anima sua! Mi sovvengo della prima volta in cui lo vidi in questa casa, e che appena ebbi pronunciato essere lo un orfano, egli trasali, e scambiò con Legoff uno sguardo furtivo. In tutto vi è un mistero che lo scoprirò... che in parte ho compreso, e grazie a questa lettera che mi fece intravedera lutta la sorgente del delitto... questa lettera?... io mi confondo... ma chi me l'ha rimessa? Chi m'ha partato? fu una visione... pure la stessa visione mi apparve sulla spiaggia in cui arrivai stenuto! Oh non pensamo più a ciò.

#### SCENA II.

#### La Pirata e detto.

Pir. Salute capitano! Che. La Pirata?

Pir. Ti stupisci?

Che. Ma come?

Pir, VI fu rivoluzione a bordo. Il luogoteuent domandò grazia... io ho perdonato, e ritornammi sulla costa! Alcuni pescalori mi dissero che si trovò questa notte un uomo avenuto in un barca... mi seno meglio informata; ho seguit luo traccie ed eccomi qui! Ora vieni che ii flagello dei mari atlende il suo capitano! To

esiti? Volgi altrove lo sguardo? Che. Pirata io non posso seguirti.

Pir. Che dici?

Che. Ascolta, da jeri grandi avvenimenti si sono succeduti al mio destino. Io non sono più quello che cerchi... I tooi amici non sono i miei... la tua vita non può essere la mia...

Pir. Avresti già obbliato che noi siamo stretta mente l'un l'altre congiunti?

Che. Follia!

Pir. Follia! quando mi giurasti di non amare che me al mondo?

Che. Non pensarci! Il caso ne conginuse, ora lo stesso caso ne separa.

Pir. Guardami bene in volto... è vero tutto ciò: parli in seriamente?

Che. Che vuoi? io mi credeva libero, e non lo era... ho credulo amarti e m'ingannava.

Pir. Ah, tu hai creduto amarmi? Cosichè non mi rimane più che andarmene disprezzata, seacciata da cotti al quale dissi per la prima volta: L'amo! Guardati bene prima di deciderti... e se puoi obbfiare il giuramento, non dimenticare il pugnale.

Che. Ebbene uccidimi! io ti debbo la vita... saremo pari!...

Pir. No! (con riflessione) non è sucor l'empo; addio! ei rivedremo! (parte dal mezzo) Che. Povera creatural ed è forse mia colpa ora che il destino mi obbliga e percorrere la sua strada prefissa? (si volge, vede il dottore) Ab, il dottore!

# SCENA III.

# Dottore e detto.

Dot. (Lui!) Intesi che bramate parlarmi giovinotto.

Pot. Di che si tratta?

Che. Si tratta di cosa che non concerne nè l'uno, nè l'altro di noil È una semplice scoperta che feci e che vengo a comunicarvi nell'interesse della verità... e della giustizial Dot. Spiesatevil

Che. Relativamente alla morte del vecchio Legoff...

(osservandolo)

Dot. Legoff!...

(trasatisce)

Che. Si.

Dot. Ebbene?

Che. Ebbene dottore, tutti, e voi pel primo, credete che il pover'uomo abbia finito i suoi giorni col suicidio? Dot. Senza dubbio!... la deposizione... la...

Che. Ed io invece, io che vi parlo... credo fermamente che il buon uomo è stato assassinato.

Dot. Assassinato?

Che. Vi sorprende? Dot. E quali indizj?

Che. Ve ne è uno semplicissimo! Questa cararabina!

Pot. (indietreggia) Questa carabina!...

Che. La conoscete?

Dot. Si, di vista! Mi sembra che fosse appesa in casa del disgraziato.

Che. Si, è la sua... ed è pur questa in vero che gli arrecò la morte.

Dot. Allora ...

('he. Ma la mano che se ne servì non poteva essere quella del suo padrone.

Dot. E perche?

Che. Perchè la carabina fu trovata nascosta dietro una siepe, a quaranta passi dal luogo ove cadde il buon Legoff, ed ove il sangue lasciò un' impronta sul suolo, perchè il sangue, signor dottore, lascia Iraccie durévoli... lo si crede scomparso, ma un giorno ritorna ad accusare la mano che l'ha falto spargere.

Dot. (Insensato ch'io fuil)

Che. Ora siccome siete voi che dirigeste il consiglio, ho creduto mio dovere prevenirvi di ciò che ho scoperto.

Dot. Avete fatto bene; e vado subito a scrivere la rivelazione che mi avete fatta.

Chs. Credete che ardo dal desiderio di scoprire quel brigante che l'ha ucciso.

Dot. Conoscevate dunque molto Legoff?

Che. No, da qualche ora soltanto, ma ciò basta

perchè abbia un odio terribite centro colui che l'ha neciso! Legoff sapeva il secreto della mia nascita, mi promise di palesarmela ... ora la morte mi rari con esso il secreto.

1-01. A511

the, Signor dottore ... io so the voi siete il fiore dei galantuemini... io non ho alcuno a eni confidarmi ... vorreste rendermi un serrigin?

Pot. E quale?

Che. Oh! non gran cosa!... una leggerezza... un nulla forse... si tratta di un foglio che trovai in casa Legoff, (movimento del dottore) ed io non so il perchè .. ma mi sembra che debba rignardar me... la fatalità vuole che io non sappia l'alemanno ...

Dot. Ah, voi non capite?...

Che. No, signor dottore, non so ...

l'ot E volete che vi traduca ... the È ciò che attendo dalla vostra bontà.

Dot. Volentieri!

the. (gli dà il foglio) Forse non sara nulla che mi riguardi... ma il presentimento ...

Dot, Vinganno ...

Che. Ah!

Dot. È un amico del povero vecchio, uno d'Alsazia, antico soldato di marina, che gli scrive d'America, ove si è stabilito, e che gli dà dettagli sulla sua posizione.

Che. Ah! (prende la carabina e trae una cartuccia)

Dot. (legge) « Mio camerata, sono tre anni dac-» che sono qui fissato, e sono Telicissimo. Ti

» consiglio a raggiungeimi al più presto Dos-

» sibile! »

Dot. Che sate?

Che. Nulla! Continuate la lettura, m'interesso per l'americano.

Pot. » Qui v'è lavoro per tutti, e col lavoro » fortuna. Addiol »

Che. È scritto così, in questa lettera? (ripren-

Che. E scritto cosi, in questa lettera? (riprendendola)

Dot. Senta dubbio!

Che. Vi sono allora due sorta di lingue alemanne. Dot. Che significa?

Che. Mi rammento a bordo di Nostra Donna di averne imparata un'altra che non somiglia punto alla vostra.

Dot. Voi?

Che. Attendete! Voglio richiamare la mia memoria, e tradurre io pure a mio modo. « Al dot-» tore Lebrenn, san Domingo il 14 aprile 1792.

Mio genero, confido alla bonta vostra mia

» figlia Delfina e suo marito Marco Marsey . » forzati a fuggire col loro piccolo figlio Gior-

» gio; essi puterono salvare la loro fortuna; » gli farete noto come possan trarne partito

in Francia, sareté buon fratello come foste finora buon marito e buon figlio. Vostra ma-

» dre Luisa Marsey!.. » Che ne dite dottore, chi di noi comprende meglio l'alemanno?

Dot. E che vuol dire:

Che. Vuol dire, dottore Lebrènn, che io, Giorgio di Marsey tuo nipole, ti proclemo l'assassino di mio padre, che dopo vent'anni gruda vendetta, e come io sono suo sangue, per Iddio, dottore, ho il diritto d'uccidervi l'(imposta il fucile: esce Eloisa e lo trattiene, Gonide pure entra e resta attonito)

#### SCENA IV.

## Eloisa, Gonidec e detti.

Flo Fermale!

the. Che vedo!

Fot Mia figlia!

the. Quella voce, quei lineamenti...

Elo, Giorgio, voi volete vendicare vostro padre...
io vi chieggo grazia pel mio...

the. Per luis (fa un passo poi si ferma, poggia il fucile ad una sedia: Eloisa fa cenno al dottore che parta; dottore parte)

Elo. E lu pure Gonidec lasciaci.

Gon. Comprendo signora Eloisa! (a Chenapan) È tua engina capitano, il padre è un demonio, ma la figlia è un angelo! (parte colta cutrabina)

Che. Voil Eravate voi?

Eto. Giorgio, cugino mio, io sono innocente di
tutto il male che vi si è fatto... deli, non mi

odiale,

Che Odiarvi? voi? mia protettrice! mio angelo! Voi che mi salvaste due volle la vito... che mi reudesie il nome di mio padre? perchè eravale voi la nella capanna di Legoff.

Elo. Sì, Giorgio, era io, la provvidenza m'inviò presso di voi per vegliare sui vostri giorni, come voi, per opera sua mi salvaste dai corsari.

Che. Polenza divina!

Elo. Ora, Giorgio, se voi colpile mio padre, essendo io quella che vi armò la mano, il suo sangue cadrà sul mio capo... the. Sul vostro capo! Oh, no, no, non temete di nulla!

Elo. Grazia, Giorgio! ora posso dirti quanto ho sofferto per te, quanto piansi pe'tuni giorni, e come sono felice d'averti ritrovata.

- Che. Oh! Elaisal io non posso esprimervi ciò che si passa in me! Udire una giovine parlarmi con tanto amore, prodigar tante cure a me, cui nessuno ha finora amato... che ho passato la mia vita con gente prezzolata, feroce! brutale!.. Mi sembra che il mio cuore si allarghi, e che la mia vista si rischiari, che il mio spirito si clevi! lo sono come il cieco a cui si ridona la vista e si fa contemplare l'azzurro de'telli Ah, tutto ciò mi opprime, mi soffuea... ho bisogao di piangere... lascialrimi piangere liberamente. (cade sopra una sedia, dando in dirotto pianto)
- Elo. Giorgio! Oh, io lo sapeva bene che la vostr'anima non potea essere altrimenti.

Che. Non abbiate timore, Eloisa; io sarò degno di voi, degno del nume che porto.

Elo. E da questo proposito ci prepariamo una muova vita. (prende le carte sul tavolino) Eccosi qui i titoli di proprietà d'un vascello, a bordo del quale avele già servito.

The. La Nostra Donna!

Elo. Io ne ho fatto acquisto per voi; nou mi ringraziate, non è che una restituzione.

Che. Oh cielo! lo posseggo una nave? lo capitano del bravi warinaj francesi... Oh, è troppa felicità in un punto... ma vol ancora non mi avete parlato di quelli a cui debbo la vita. Di uito padre?

Elo. Tutto ciò che so di lui, si è ch' era degno

della compagna che Dio gli aveva destinata in consorte, la sorella di mia madre; ma esiste a san Domingo una persona che ci parlerà di lui!

Che. Chi?

Elo. Una donna di ottant'anni.

Che. Mia nonna?

Ela. È la mia pure,

Che. Come? .essa vive ancora?

Elo. Essa ci vide nascere... essa vi piange int-

Che. Dunque v'erano due persone, due angeli al mondo che mi compiangevano, che mi amavano, che pensavano a me; ed io di nulla dubitava, io procedeva nel mio srabroso commino colla fronte bassa, maledicendo la mia miseria, mentre ero così ricco? Cara enginal buona madrel... Oh come l'abbraccierò volentieri.

Elo. Si, voi parlirele presto, non bisogna farla

Che. Certamente, domani, oggi... subito!.. Oh, come sara felice d'abbracciare i suoi due fi-

Elo. Essa non ne vedrà che uno!

Che. Come?

Elo. Voi parlirete solo Giorgio.

Che. Solo? e voi?

Che. Che dite mai? Restare? Che io vi lasci qui? Oh, no, è impossibilel abbandonarvi; stare ancora del giorni, delle settimane, dei mesi forse... senza vederci? A che dunque mi servirebbe avervi trevata?

Eto. Abbenchè lungi, io sarò sempre vostra sorelta, la vostra amica! Che. Oh taci! taci! non mi dire che debba cessar di vederli... che lo possa perderti! No, a questo solo pensiero, vedi, mi si agghiaccia il sangue, una unbe nii copre gli occhi, un profondo presentimento mi spaventa, perchè sento che se tu mi abbandonassi io ricadrei nel milla d'onde sono uscito! No, no, Dio vuole che i due figli siano congiunti ni terra, come le nostre madri sono unite in cielo!

Elo. Che dici?

( he. Ma non sai che io era già avvinto a te prima di conoscerti? Non sai che il culto di tutta la mia vita e di cui tu sola trionfi, non crede che alla tua bella immagine. Si, dopo che io fui a render grazie a colei che intii onorano, ed i cui tratti ho avuti sempre fissi nel euore e nella mente, to mi scolpii nell'anima i lineamenti di una donna . e questa donna sei to . che mi sei apparsa sempre in sogno, come un angelo salvatore! Oh non mi abbandonare, non mi respingere, o io ne morirò! (con enfasi) Spirito de miei infelici gentteri, ricuperatrice · del mio nome, madre degli infelici, non è amicizia che le sento per te, non è amore, non riconoscenza.. ma pura ammirazionel... oh, nou m' abbandonare... non mi rendere infelice per (cade ai suoi ginocchi piangendo) Elo. (al colmo dell'emozione) Giorgio!

#### SCENA V.

La Pirata, Requin, corsari e detti.

Pir. (vede Chenapan in ginocchio) Ah! una douna! N'ero sicura! Elo, Gran Dio!

Che Essa?

Pir. Ah, tu ne ami un'altra, disgrazia a te, e a lei! Ola, impadronitevene.

Che. Non avvicinatevi!

Pir. Luogotenente, questa donna è tua; le l'hanno

involata, ed lo te la rendo-Req. E questa notte non fuggirà più! (la prende) Che. Miserabile! (vuol slanciarsi)

Che. Miserabile! Pir. Fermalelo!

Req. A che servono i complimenti? la finirò in l (col pugnale)

Pir. No. lasciatelo... ch' egli viva! che viva per conoscere la gelesia! (i corsari gli legano le mani e lo gettano a terra)

Che. Ah! gl'infami!

Pir. Andiamo figlinoli! A bordo! Capitano, ora siamo del pari. Addio. (tutti partono. Requin trascina Eloisa)

Che. Essi la rapisconol... (tenta alzarsi) Ed io; io qui solo!... Maledizione!

## SCENA VI.

#### Gonidec e detto.

Gon. (dalla dritta) Niente paura camerata, eccomi qui!

Che. Al tu? ...

Gon. Te lo diceva bene che un cane può rendere un servigio al suo padrone!... Il cane veghava!

Che. Ed ora bisogna che morda! Oh! la salverò :
la salverò!

FINE DEL QUADRO SESTO.

# QUADRO SETTIMO.

Il sottoponte d'un brik, corde, bolti, ecc. È notte, Lampada accesa.

#### SCENA PRIMA.

Requin ed Eloisa.

Req. Finslmente sei in poler mio!
Elo. Oh mio Dio, chi mi proteggerà?
Req. Nessunol
Elo. Soccorsu!
Req. Tu chiami invano, nessuno può venire.
Elo. Nessuno? (vedendo la Pirata) Ah, deh!
Salvatemi voi!

#### SCENA II.

#### La Pirata e detti.

Pir. Che volete? lascialemi!

Blo. Oh non mi respingete... in nome di vostra madre!

Pir. Mia madre? (scossa) Ringraziala, è dessa che ti salva...

Req. Questa donna è mia. Pir. Veramente?

Req. Me la donasti tu stessa? Pir. Ed ora la riprendo.

Req. Vuoi tu che chiami i miel compagni?

Pir. (Dio! ella è perduta!) (guardandola con senso di pietà)

Elo. Oh, signora, non mi abbandonale.

Req. Olà, voi altri? (chiamando) Pir. Ascolla. Cedi questa giovine, e li do il grado di capitano.

Req. No!

Pir. Che vuoi in danque?

Req. Vendicarmi di te, o Pirata, e farli pagare in un'ore, ciò che facesti soffrire a me in tanti anni! Ab, tu la proteggi? lu vuoi salvarla? Ora appunto non la cederei per un impero!

Elo. 'alla Pirata' Oh, per pirtà uccidetemi!
Req. Morrai domani, ma per oggi lascia... (avvicinandosi)

Pir. Non li accostare!... (con intenzione)
Reg. Voglio abbracciarla!

Pir, Tu l'hai voluto... (lo ferisce col pugnale)
Reg. Salanasso. (cade) Ah, io muojo!...

Elo. (accorrendo a lui) A voi, prendete questa

Reg. Una croce?

Elo È quella di mia madre!...

Pir. Sua madrel... (commossa)
Elo. Pregate su lei, e Dio vi perdonerà.

Req. Io... si... prego... Ah! Dio... abbiate... pr. e...ta... Ah! (spira)

Pir. Ma chi sei tu, che hai fatto pentire un bandito, e piangere la Pirata? Mi sembra-d'amarti... quando invece sono forzata di odiarti...

Elo. Odiarmi? che vi lio fatto?

Pir. Tu m'hal rapita la mia felicità.

Elo. lo?

Pir Et mi giurò fede! intendi? e l'ho trovato ai ajoi piedi!

#### IL FLAGELLO DEI MARI

80

Elo. Noi siamo figli di due sorelle! lo lo credeva spento, e jeri el siamo veduti per la prima volta.

Pir. To menti! egli l'ama, ed io ti ho salvata per luit

Elo. Perchè voi avete un cuore, perchè sotto a quelle vesti, nascondete un'anima nobile, e capace dei più virtuosi tratti!

Pir. Sì, hai ragione, è un sentimento che domina la mia votontà, superiore alle mie forze... ed io ti credo.

#### SCENA- III.

#### Maccaferro, poi Spunga e dette-

Mac. (accorrenae) Une nave sotto vento.

Pir. Forza di vele ed evitatela.

Mac. Corro e prevenire il luogotenente!

Pir. B morto!

Pir. Guardale!

Mac. E chi l'ha ucciso?

Pir. Ole Alora... non ne parliamo più!

Pir. Trasportatelo fuori di qui!
Mac. (chiamando) Oue! Spunga?
Spu- (di dentro) Eccomi! (entra) Chi mi vuole?
Mac. Prendi ai piedi!

Spu. To'! il luogotenente morto? (lo alzano, cade la croce)

Mac. Cos'è caduto?

Spu. Una croce?

Mac. Nelle sue mani? Ah! ah!

Spu. Eh, se fosse oro!

Pir. (la prende) Silenzio! partite!
Spu. Ma come? (a Maccaferro)

Mac. Sia zitto! C'è burrasca!

(partono) (ad Eloisa)

Fir. Tieni la tua croce! (ad Elo Elo. Conservatela, io ve la dono!

Pir. È di vostra madre?...

Elo. Sono certa ch'essa mi approva. (colpo di cannone)

Pir. Che sarà?

Elo. lo tremo!

#### SCENA IV.

#### Maccaferro e dette.

Mac. La nave ci dà la caccia! una palla spezzò già l'albero di prua...

Pir. All'armi dunque! (prende il porta-voce) Andiamo, e proveremo all'insolente che ci attacca, che non per nulla ci chiamiamo il flagello dei maril.

Tutti All'armi! all'armi! (partono tutti meno Eloisa)

Elo. Un combattimento, mio Dio! Questo esnnone, que ste grida! si direbbe che il vascello voglia aprirsi sotto ai mici piedi! (si odono grida e colpi di cannone ed altri)

Pir. (di dentro; Date mano alle carabinel Eto. Per ogni parie è la morte... è giusto mio Diol... io mentiva... quando dissi di non amarlo... Si, io l'amerò scopre!

Che. (di dentro) Eloisa! Eloisa!

F. 569. Il Ilagello dei Mari.

#### SCENA ULTIMA.

Chenapan, la Pirata, corsari, marinaj francest. indi Gonidec e detti.

Che. (accorrendo) Ah! giungo in tempo! Grazie. mio Dio!

Pir. (ferita sostenuta da due marinaj) (sviene)

Elo. Ah Giorgio!

Che. (vedendo la Pirata) Infelice! Pir. Non compiangermi! Essa ii ama, siate fe-

lici! Tu le dirai che lo baciai la croce di sua madre... Ad...d...io... Ah! (muore) Che. Moria!

Gon. Vittoria! vittoria! Viva la Francia! Che. Eloisa, ritorna in tel... sono io che l'amerò

sempre! Gon. Capitano, sono tutti prigionieri... e la jena

rigata è morta! Che. Noi torneremo in terra... e faremo rispet-

tare il cadavere di colei che morì pentita! Gon. Come volete! Viva la Francia che ha sa-

puto trionfare di questa lega, chiamata il flagello dei mari.

Tutti Vivat

FINE DEL DRAMMA.

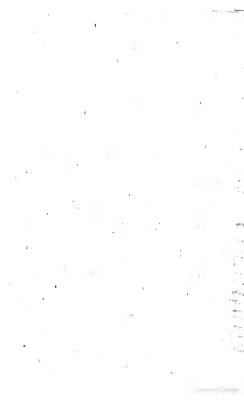



# **PIGMALIONE**

SCENA LIRICA

DI GIAN GIACOMO ROUSSEAU

Traduzione di G. F.

# Personaggi

PIGMALIONE

GALATEA

# PIGMALIONE

#### SCENA LIRICA.

Il teatro rappresenta uno studio da sculture; dalle parti si vedono dei pezzi di marmo, dei gruppi, degli abbozzi di statua. Nel fondo v'è un'altra statua nascosta sotto un padiglione d'una stofia ricca e leggera ornata di frangie e ghirlande. Pigmalione seduto ed appoggiato, sta nell'attitudine d'un uomo inquieto e triste; quindi levandosi tutto ad un tratto, prende dalla lavola i ferri dell'arte sua, e va dando, ad intervatii, qualche colpo di scarpello, sopra qualcuno de' suoi abbozzi; retrocede, e guarda d'un'aria malcontenta e scoraggiata.

# Pigmalione

Essa non ha ne anima, ne vita... non è che di sasso... io non ne faro mai niente di tutto questo... O mio genio! ove sei tu?... Mio talento! che sei divenuto?... Tutto il mio fuoco s'è estinto, la mia immaginazione s'è agghiacciata, il marmo sorte freddo dalle mie mani... Pigmalione tu' non fai più degli Dei; tu non

che non siete più quelli della mia gloria, andate... non disonorate più le mie mani... (egli getta con dispetto i suoi ferri, passeggia qualche tempo, pensando, colle braccia conserte) Che son io divenuto? Quale strana rivoluzione è successa in me? Tiro, città ricca e superba, i monumenti d'arte cui tu brilli non mi attraggono più: lo ho perso il gusto che prendeva ad ammirarli. L'amicizia degli artisti e dei filosofi mi diviene insipida; la conversazione dei pittori e dei porti è senza attrazione per me; la lode e la gloria non innalzano più l'anima mia; gli elogi, di quelli che si ricevano dalla posterità non mi allettano più; l'amicizia medesima ha perduto per me i suoi. pregi. E voi, giovani, capi d'opera della ustura, che la mia arte osò imitare, e sulle orme delle quali i piaceri mi attirano senza posa; voi mie gentili modelle, che mi abbruciavate ad un tempo, del fuoco dell'amore e del genio, dopo che io vi avevo vinte, voi mi siele tutte indifferenti. (si siede e contempla lutto ció che sta intorno a lui)

Ritenuto in questo studio da un'attraenza inconcepibile, io non so far nulla, e non posso altontanamiene... Io erro di gruppo in gruppo, di figura in figura. Il mio scarpello debole, incerto, non riconosce più la sua guifia. Questi lavori grossolani, a vanzi dei loro timidi abbozzi, non sentono più la mano che prima gli aveva animati... (si alza impetaosamente)

- È finita, è finita, io ho perso IJ mio genio 1 Così giovane ancora, io sopravivo al mio lalento! Ma che è dunque questo ardore interno che mi divora? Che ho dentro di me che sembra mi abbruci? .. Che!... nel languore di un genio estinto, si sentono queste emozioni, si sentono questi spisimi di passioni impetuose, queste inquietudini insuperabili, questa agitazione segreta che mi tormenta... e d'onde io non posso ravvisarne la cagione,
- lo temo che l'ammirazione della mia propria opera, ne cagionasse la distrazione che apportava ai miei lavori; lo l'ho nascosto sotto questo velo... le mie profane mani hanno osato coprire questo monumento della loro gloria, Dono che lo non la vedo più... io sono triste... e non trovo niù la mia attività... Quanto mi sarà cara! quanto mi sarà preziosa questa opera immortale! Quando il mio genio spento non produrrà più nulla di grande, di bello, di degno di me, io mostrero la mia Galatea, e dirò: ecco ciò che fece altre volte Pigmalione. O mia Galalea! Quando io avrò tutto perduto, tu mi resterai... e io saro consolato. (s'acvicina al padiglione, quindi si ritira, va, viene, e s'arresta qualche volta a riquardarla sospirando)
- Ma perche nasconderla? Che cosa ci guadagno? Ridotto all'odo, perché mi tolgo il piacere di contemplare la più bella delle ma opere! Può essere che gli resti qualche difetto che io non abbia rimarcate; può darsi che gli possa aucora

aggiungere qualche ornamento alla sua acconciatura: nessuna grazia immaginabile non deve mancare ad un oggetto cosi gentile. Forse questo oggetto rianimerà la mia immaginazione languente... Bisogna che la riveda... l'esamini di nuovo... Che dico.?.... Abl... io non l'ho ancora esaminata... io non ho fatto finora che ammiratia... (va per sollevare il velo e lo lasciaricadere impaurito)

Io non capisco quale emozione provo toccando questo velo; uno spavento mi assate, io credo toccare il santuario di qualche divinità... Insensato!... È una pietra, è un tuo lavoro; che importa? Si serve degli Dei nei nostri templi che non sono di un'altra materia e che non sono stati fatti da altra mano. (egli leva il velo tremando e si prostra. Si vede la statua di Galatea posta sopra un' piedestallo piccolissimo, ma innalzato da un gradino di marmo formando un rialzo semicircolarc) O Galatea! ricevi il mio omaggio, Si, io mi sono ingannato: io volli fare una ninfa e ti feci una Dea... Venere medesima è meno bella di te... Vanità... debolezza umana... io non posso a-meno d'ammirare l'opera mia; io mi ubbriaco d'amor proprio... jo mi adoro in ciò che feci .. No ... nulla di così bello apparve nella natura; io ho sorpassato l'opera degli Dei. Che! tante bellezze sortano dalle mie mant! le mie mani le ha dunque toccate? la mia bocca adunque ha potuto ... Pigmalione!... lo vedo un difetto; questa veste copre troppo il nudo; bisogna incavarla

di più... Le grazie ch'essa cela dovevano essere più visibili. (egli prende il suo mazzapicchio e il suo scarpello, quindi avangandosi lentamente, sale esitando i gradini della statua, che sembra non osar di toccare; infine collo scarpello di già alzato si ferma) Quale agitazione, qual timore; lo tengo lo scarpello in una mano male assicurato... io non posso, io non oso, io gnasterei tutto... (egli prende coraggio e infine prendendo il suo scarpello gli dà un colpo, e colto da spavento lo lascia cadere vellando un grido) Dei!... io sento la carne palpitante respingere lo scarpello... (ridiscende tremante e confuso) Vano terrore, pazzo acciecamento!... No... 10 nulla loccherò, gli Dei mi spaventano. Senza dubbio... ella è già consacrata al loro rango. (la considera di nuovo) Che vuoi tu cangiare?... Guarda... quali nuove

the vuol tu cangare?... Guarda... qualt nuove grazie vuoi tu darle?... Ah le la sua perfezione che forma il suo difetto... Divina Galatea... meno perfetta, nulla ti mancherebbe (tenetamente) ha ti manca un'auima... la tua figura non può passare... (con maggior tenerezza) Quanto deve esser bella l'anima per animare un tal corpol (egli si ferma qualche tempo, quindi, ritornando a sedersi, esclama con voce lenta e cangiata) Che desiderio osi formare!.. quali voti insensati... Che cos'è ch' lo santo?... o cielo!... il velo dell'illusione cade... ed io non oso vedere nel mio cuore... io avrei

troppo a sdegnarmi... (lunga pausa in un pro-

fundo scoraggiamento)

Ecco adunque la nobije passione chemi smarrisce!

È dunque per questo oggetto inanimato che io non oso uscire di qui!... un marmo!... una pietra... un masso informe eduro; lavorato con questo ferro. Insensato! rientra in te stesso; compiangiti; vedi il tuo errore, vedi la tua pazzia. mu... no (impeluosamente) No. jo non ho perduto i sensi; io non esagero; io non ho nulla a rimproverarmi È un essere vivente che gli rassomiglia, è la figura che offre ai miel occhi... in qualunque luozo che lo sia, questa figura adorabile .. qualunque corpo ch'ella porta, e qualungue mano l'abbia fatta, ella avrà tutti i voti del mio cuore. Si la mia sola follia è di distinguere la bellezza; il mio solo delitto è d'essere sensibile. Non vi è dunque nulla in ciò che debba arrossire. (meng vivamente ma sempre con passions) Quali strali di fuoco sembrano uscire da questo oggetto per ubbruciare i miei sensi e ritornare coll'anima mia alla loro origine? Ohime! egli resta immobile e freddo, mentre il mio cuore, abbruciato dalle sue attrattive, vorrebbe abbandonare il mio corpo per andare a riscaldarsi nel suo, lo credo nel mio delirio poter slanciarmi fuori di me; io credo poter dargli la mia vita, ed animarlo della mia anima. Ah! che Pigmalione muore per vivere in Galatea! Che dico! Oh cielo! Se io fossi in lei, non potrei vederla,

e non potrei amaria. No, che la mia Galatea viva... e che fo non sia iel... Alif... Che io sia sempre un altro, per voler essere continuanente con iei, per vederia, per amaria, per essere amato.

Trasporti, tormenti, voti, desiderii, rabbia, impotenza, amore terribile, amore funesto ... Ah! tutto l'inferno è nel mio cuore agltato... Del possenti, Dei benefici, Dei del popolo, che conosceste le passioni umane, voi avete fatti tanti prodigi per delle cause Inferiori! Vedete questo oggetto, vedete il mio cuore... siate giusti e meritate i vostri altari. (con un entusiasmo più melanconico) E tu, sublime natura, che ti nascondi ai sensi, che ti fai sentire nei cuori, anima dell'universo, principio di ogni esistenza, tu che coll'amore dai l'armonia agli elementi, la vita alla materia, il sentimento ai corpi, e la forma a tutti gli esseri: fuoco sacro... celeste Venere che per mezzo tuo tutto si conserva e si riproduce senza posa!... Uh! dov' è il tuo equilibrio?... Ov' è la tua forza espansiva? Ov'è la legge della natura nel sentimento che lo provo? Ov'è il cajore vivificante nella debolezza dei miei vani desideri? Tutti i fuochi sono concentrati nel mio cuore, e il freddo della morte resta su questo marmo; io muojo per l'eccesso della vita che gli manca. Ahime! io non aspetto questo prodigio, egli esiste, egli deve cessare; l'ordine è turbato, la natura è oltraggiata; rendi il loro impero alle sue leggi, ristabilisci, i suoi progressi benefici,

e versa equalmente la tua divina influenza. Si, due esseri mancano alla pienezza delle cose. Dividi con essi quell'ardore divorante che consuma l'uno senza animar l'altro; sei tu che formasti colla mia mano queste attrattive, e questi lineamenti che non aspettano che il sentimento e la vita; dalle metà della mia, dagliela tutta se abbisogna... mi basterà di vivere in essa. Oh! tu che ti degni sorridere agti omaggi dei mortall! Colui che nulla sente non ti onora; stendi la tua gloria colle tue opere. Dea della bellezza, risparmia questo affronto alla natura che un si perfetto modello sia l'immagine di ciò che non è, (rinviene a grado a grado, con un movimento di sicurezza e'di gioja) lo riacquisto i miei sensi... Qual calma inaspettata, qual coraggio insperato mi rianima!... una febbre mortale abbruciava il mio sangue. Un balsamo di confidenza e di speranza corre nelle mie vene; lo credo sentirmi rinascere?... così il sentimento della nostra dipendenza serve qualche volta alla nostra conservazione. Per quanto infelici sieno i mortali... quando essi hanno invocati gli Dei sono più tranguilli.

Ma questa ingiusta confidenza inganna quelli che fanno dei yott insensati... Obime!... nello stato in cui sono tutto si invoca e nulla ci ascolta... la speranza che ci inganna è più insensata che it desiderio. Vergognoso di tanto scoraggiamento, io non oso neppure contemplarne ta causa... Quando voglio alzare gli occhi su que-

sto oggetto fatale io sento un nuovo timore .. nna palpitazione mi soffoca, un segreto terrore mi arresta... (con amara ironia) Eh! guarda disgraziato! diventa intrepido; osa fissare una statua. (la vede animarsi, e si rivolge collo da spavento, col cuore serrato dal dolore) Che viddi? Dei! che mai ho creduto di vedere, il colorito delle carni, un fuoco negli occhi, dei movimenti... non era abbastanza sperare il prodigio; per colmo di miserie infine io l'ho veduto, (eccesso di scoraggiamento) Sfortunato... Che è mai successo... il tuo delirio è al suo termine... la tua ragione t'abbandona come il tuo genio... Non compiangerla, Pigmalione... la sua perdita coprirà il tuo obbrobrio. (con viva indignazione) È troppa felicità per l'amante d'un sasso, il divenire visionario. (si volta e vede la statua muoversi e discendere ella stessa i gradini; egli si getta in ginocchio. leva le mani e qli occhi al cielo) Dio immortale!... Venere!... Galatea!... Oh! prestigio d'un amore forsennato!...

Galatea, si tocca e dice :

Io.

Pigmalione, trasportato:

,

Galatea, si tocca ancora.

Sono io.

### Pigmalione

Stupenda illusione che passa sino al mio udito...
Ah! non abbandona giammai i mici sensi.

Galaten fa qualche passo e tocca un marmo

Non sono più lo. (Pigmalione in un'agilazione in trasporti che appena sa contonere, segue ogni suo movimento, l'ascolla, l'osserva, con un'avida attenzione che gli permette appena di respirare. Galatea si avanza verso di lui e lo guarda. Egli si alza precipitosamente, gli stende le braccia e la guarda con estasi. Essa posa le mani su lui, trasalisce, prende questa mano, la porta al suo cuore, poi la copre di ardenti bact. Galatea con un sospiro) Ah!... inneora lo.

#### Pigmalione

Si, caro e gentile oggetto... Si degno capo d'opera delle mie mani, dei mio cuore, e degli Dei; sei tu sola... ti ho dato tutto il mio essere; lo non vivrò che per te.

FINE DELLA SCENA LIRICA